

BIBL NAZ,
Vitt. Emanuele III
RACC'
CAPP

Acres 19: 52.2-24

EX LIBRIS "ATTILIO CAPPIELLO.



IL CONTE

# LUIGI CIBRARIO

ZI TEMPI SUOI

MEMORIE STORICHE

PEDERICO ODORICI

FIRENZE,

1972.



# ALLA LA SOLA DELLE TERRE ITALIANE CHE SERBI ANCORA LE TRADIZIONI GLORIOSE DELL'ANTICA LIBERTÀ. PECERICO ODORICI 1871.



Allo spegnersi di una nobile intelligenza, pietoso ufficio è disvelaria qual fu, soguiria di mano in mano dai primi od ancor timidi suoi iampi, all'erompere genoroso della splendida eua luce.

Ma se quell'uomo con te divise afforti e sentimenti di un'antica maintai e, e, toa dolto compagno, isaciavati repente sal canmino della vita collo sgomento del viandante oho vedesi osdorgii a l'anco in fidata scorta, quanto è didoltoreo il ricordariati di lui! Espure ha in quel ricordo una forza arcana, che il muove a raccogliere con mesto more le care momorie dell'estituto amfo, fatte escre per to come gli avanzi di un infranto siture, sul quali passequi ancora la rollatione.

Ond'io coll'anima etraziata qui le raduno e, quasi fiori dallo mie iagrime bagnati, le depongo cul marmo che lo rinserra.

FEDERICO ODORICI.







## LIBRO I

dal 1802 al 1848

### CAPO I.

Esseglio ed i Cibrario — Prinsi anni di Luigi — Sua lettera autobiografica — Suoi versi giovaniti — Il principe di Carignano — Carattere dello stesso — Predispone arcanamente il paese a più liberi tempi.

hi radendo nelle valli del Lauzo le acque della Stura, inoltra il piede fra le chine deliziosissime di Via presso l'Alpi che dividono Italia dalla perduta Savoja, giunto alla Saletta, vede stringersi i celli tutti chiusi da ripida montagna sovra i cui dorsi, aggi-rantesi con larghe spire va salendo la via, mentre all'imo suomano l'acque di quel filme profonde e cues di quel filme profonde e cues.

Tocco il sommo dell'erto senticro, eccoti aprirai la valle incanterole di Usseglio, e quindi il lungo suo piano, il cui bel verde splendo più vivido fra lo brune masso dei larici o degli abeti; quinci le limpide sorgenti della Chiara, cho scendendo a halzi dalle ghiacciaje di Moneurille, expreggiano traquallo per la piaurar quasai rivoli d'argento. Ora tutto è verdezgiante e popolato di molta selva, di terricciuole e di borgate, primissima delle quali è Cortevico, formanti nel loro complesso il comune di Usseglio, celtico none solo rimasto fra le reliquie di romani monumenti sparsi ancora per quella vasta campacana <sup>(3)</sup>.

lvi ebbe origine la famiglia Cidranio. Qualche periodico, annunciando la morte dell'uomo che ne ricinse il nome di tanta luce, lo supponeva di oscuri natali, maggior titolo, del resto, se così fosse, alla nostra ammirazione.

Ma non oscuro fu il suo lignaegio. Nel secolo xun due CRBARII combattevano sotto le iasegne di Amenco v1, il leggendario vincitore delle giostre e dei tornei, il Crociato dei tempi di Uranxo v, quel conto Verre, che fu l'uno de più bei tipi cavallereschi del medio evo.

Battagliavano forse que' due Cinaabii alla presa di Chicri (1317); ma certo a quella di Gezla (1353) con Amone di Challant e con tutto il fiore de' gentiluomiai Savojardi (2).

Non erano di quel casato che due famiglie. Bea presto moltiplicarono; se non che a quella di Linor Cibrario, in sullo scorcio del secolo xvii, spettava col nobile Bartolomio sindaco di Usseglio, Gian Antonio figliuol suo, che il

<sup>[1]</sup> Chranio. Descrizione e Cronnea d'Uneglio fondata sopra documenti autentici. Torino, per Botta, 1862, in-18. — Casain. Distonario degli Stati di S. M. St. Re di Surdepna. Torino, 1853. T. xxxxx, Visrglio. (2) Chranio. Tarola genealogica della propria fumiglia.

4 marzo del 1708, con diploma di Anna d'Orleans duchessa di Savoia, chbe a nome di Vittorio Amedeo ii il perpetuo rettorato del proprio Comune, titolo feudale col diritto della scelta dei sindaci e della revisione dei pubblici rendiconti, mantenuto da poi di padre in figlio (1),

Le quali cose avverto non per lo amore del compianto amico, ma per quello del vero, come è vero, che gli ardui tempi avevano di molto assottigliate le proprietà degli ultimi CIBBABIL.

In sul cadere del secolo xvar un povero notajo di Volpiano, frazione d'Usseglio, nen potendo bastargli fra que' monti il gramo ufficio a mnlo stento esercitato, abbandonata la natia convalle, scese a Torino, trovò unn casa vicino a san Rocco uella via san Francesco, e sposatasi la figlia di un architetto di colà, Maddalena di Carlo Boooto, il 23 febbraio del 1802 divenne padre di un bamboletto, che non appena saggiata la vita, ne bene consejo ancora di se medesimo, n sedici mesi perdeva il genitore (2).

Era quest'ultimo Gian Battista di Gian Antonio Cibrario. L'orfano hambino era il nostro Luior Confidato alla madre e ad una di lei sorella, Placina Booolo monaca benedettina, che tolta dalla rivoluzione del 97 al di lei convento, s'era già ricovrata appresso il cognato, « con rara fortezza, » diligenza e costanza », quivi aggiunge il Cibrario ne'suoi domestici ricordi « adempierono in povera fortuna la loro \* impresa (3) \* talebé il pargoletto eresceva in mezzo a loro delizia e conforto di entrambe. Ne certamente le grame scorte della madre avrebbero bastato, se l'altra, chiamata in que' ricordi - angelo di bellezza e di bontà -, non l'avesse pietosamente sovvenuta. Ma che vado raccontando, se il Cibrario stesso a quell'anima egregia di Dependente Saccui, amicissimo suo, narrava candidamente la giovanile sua vita? La schietta disinvoltura di quelle pagine mi giovi pertanto,

<sup>(1)</sup> Cinavato. Tavola genealogica della propria famiglio. (2) Carario. Memorie autobiografiche presso la famiglia. (3) Idem.

ben licto di poter qua e colà ravvivare la povera mia colla franca e vibrata parola dell'estinto amico.

« Dunque da fratelli che siamo (scriveva al suo Defex-» DENTE (1)), vuoi che quale di noi due sarà tanto infelice

» da sopravvivere all'altro, pigli il conforto di scriverne la » biografia i Ecco, ti stendo la mano e stringo il patto, Già

» il cholera ci romoreggia intorno, e salutare più che mai

» parmi oggi il pensier della morte. Sai che ti voglio dire ?
 » Quand'io saro sotterra, que'elle mi conoscevano, pregle-

» Quand to saro sotterra, que che mi conoscevano, preghe » ranno forse volontieri per me, perchè non cra, vivendo, più

» cattivo di una gran parte dei mici simili. Ma rideranno » al vedere che di un uomo studioso vogliasi fare un uomo

celebre; cho si creda utile o grato nlla posterità sapere
 chi fu, donde venne, como visso e mori un cotale, che in

» un angolo d'Italia indagó antiche memoric, e stampó,

o per meglio dire, fece stampare qualche libro (2). —
 Tuttavolta sono qui, mio Defendente: àrmati dello scal-

» pello, anatomizzami la mente ed il cuore, finché soccorrere
 » ti possa; fino cho questo palpita e quella pensa.
 « Ma veniamo al fatto.

« Le notizie che posso darti sono queste,

« Nell'alpi torinesi, l'ultima valle irradiata dal sole » d'Italia è la valle d'Usseglio. È una pianura larga un

» miglio, bagnata dalla Chiara, che più giù piglia nome di
 » Stura. A levante ha la valle di Viù: a ponente le ghiac-

» ciaie di Roccamelone e di Lera la dividono dall'alta Mo-

riana; n mezzanotte la terra di Onarda, dirupatissima, la
 separa dalla Valle d' Ala; a mezzodi l'alpi erbose levansi

» con più dolce pendio conducendo nella valle di Susa. Colà

» vive un popolo di pastori. Soggetto nel secolo xu alla » temporale signoria del vescovo di Torino, si levò in armi

contro di lui. Quelle discordie durarono più secoli, finché
la casa di Savoia vi stese il proprio dominio da loro

(1) Lett. del 3) tuglio 1935. Torino.

(2) Quanto diverso da quel suo concittadino, che si direbbe aver pubblicati volumi per iodare se atesso!

 stessi invocato. Non so qualo dei duc contendenti avesse \* ragione. Gli Ussegliesi vollero essere meno servi, e lo » furono, Fra que' pastori, (un terzo de' quali porta il mio nome) una famiglia crebbe in qualche maggiore ricchezza · e potenza delle altre, e fu la mia. Quindi uscivano parroci, notai, castellani, Nel secolo xvu trovo che usasse il titolo » di nobile; e ne' primi anni del seguente, essendo il mio » tritavo stato investito da Virronio Americo il della ragione » creditaria di nominare i sindaci di quella terra col titolo di Rettore perpetuo e colle prerogative di nobiltà, sembra che nel reggimento dei comuni interessi desse troppo fa-» vore ai parenti, onde fuvvi una mezza sedizione, ed il » governo intervenne per restringere entro ai giusti limiti » la dispotica influenza di Gian Antonio Cierario, Qui tra » i duc contendenti mi pare che gli Ussigliesi avessero ragione.

Ma per compiacerti, salto a piè pari il rimanento del secolo, e vengo a mio patre, che trapiantato a Torino, vi sescrettava la professione di notaio, vi pigliava moglie, c moriva ancor giovane nel 1803, lasciando me figlio unico, allora hambino di sedici mesi, con pochissima sostanza.
 Sono nato in Torino il 23 di febbrio i 1802, Mia madre.

• Maddalex Booso, dona di forte animo, tanto si adoperó, che mi fece liberalmente istruire nei buoni studii. Era in • ció mirabilmente secondafa da una sua sorella, Plactina • Booso, che era stata moasca dell'ordine cistercieux, e • caccinta dala rivoluzione, era venuta a star con noi.

« Era costei un angelo di bellezza, un angelo di bonth. » Rigida coa se medesima, indulgeate cogli altri, vero mosello di carità. Religiosissima seaz' ombra di superstizione, » senz'nlito di fanatismo, niua la conobbe, clie noa l'amasse; » niuno a lei ricorse, che uou ne fosse giovato, e molti lo » furono che uon l'avevano chiamata.

« Dio renda a quella pia il merito del bene che mi ha » fatto ».

Come alle tenere sollecitudini di questa che gli fu seconda madre, lo aveglito fasicillo corrispondese, basi il fatto, che nelle scuole inferiori, travelendo un meglio cui disperava il giungere, asseliato dai suoi compagni perché loro scinèsese gli solastici questit, cosò per bene gli accondentava, ch' essi pigliavano i primi posti, mentre al Cananuo, più povero di loro, non loceavano mai (D.

Arrogi come a sedici anni (1818) vinceva per concorso letterario, contro sedici competitori, il primo de sei posti nel Reale collegio dello Provincie, in cui balda la mente d'irrequieto ardore, gittò ben tosto le primo seintille precorritriei d'un anima gentile o d'una forte o severa intelligenza.

Perchò due anni dopo sedera già professore di belle letter; el essendo nato a Canto Amarro, principe di Carignano, un figlio (1880) — Vittono EMANNER II —, diresso al padre aletni versi U dove, con noblie ardimento deplorando le serve condicioni della patria comune, subutava in quel nuovo rampollo del Filmenar, Taristro, la stella dell'italo avvenire. Era un enato dai numeri giovanili, ma dalle grandi aspirazioni, che si diffuse ben tosto pei liberali della salenda canible.

Il Carionano, che già d'allora, con impaziente ma sepolta aspettazione, venivasi preparando a non lontani eventi, come

Rammenta ognun.

<sup>(1) «</sup> Noo compreodera come elò avreniste: ora pol mi sovviene, che quei 
> compagni crano ricchi ed lo era povero ». — Nella ricordala lettera del 
CIORARIO a DELENDENTE SACCUI.

(2) O generosa, o antico

Del Filiberti sangue! a te commetto È d'Italia II destin; qual astro amico Domator di procelle Ogol popol t'ammira, e te primiera Delle ifaliobe sielle

<sup>(</sup>Cierario. Raygi dell'annua, 1864).

l'ebbe inteso, volle conoscerne il diciottenne autore, ch'egli accolse con que'modi carezzevoli ed attraenti, ne'quali principe nou v'era che lo vincesse.

Da quel giorno il collegiale non fu mai dal principe dimenticato; e pocchi versi furono le prime origini di una corrispondenza, che temperando più tardi a quel grande caduto le ambasce dell'animo deluso, fida compagna del suo triste esilio, e mite conforto della stanca sua vita, portóseco nella tomba.

Ma codeste simpatie fra il suddito ed il principe rendono qui, dov'è narrato del primo, non al tutto inopportuna la parola, che tocchi rapidissima del secondo.

E però « scevro di servo encomio e di codardo oltraggio » dirà

Fu notato per altri, che la storia di Carlo Alberto non si può scrivero per ora; doversi attendero che l'ala del tempo dissipi le prevenzioni degli spiriti di parte, e che i molteplici documenti, o sottratti all'età, od alterati, vengano conosciuti nella loro interezza.

Nò qui di certo mi propongo ritesserse la vita « alatiri » omeri soma che di miei», come evola one servia pratische, in questo almeno, smesse le eterne lotte, non si affratelli per bemedire sulla fosses che lo rinserra, il mariire di una grande idea, ora fatta realtà. Credo anecna che a dispetto dei non accessibili suoi documenti, molti d'inavvertiti facessero capolino, spargendo intorno a quel tipo singolaro o quasi leggendario, lueo novella e no dareme parecchi.

Una spleudida biografia no dettava il Cunnauo: ma se l'affetto di quel gentile per la vittima precorritireo della nostra libertà, temperò nelle suo pagino la difficilo severità dello storico, fu ben lungi dall'abbietto applaudire <sup>(1)</sup>, come altri fecero da poi, fino cil errori del principe e del re <sup>(2)</sup>.

Cibrario, Notizie sulla vita di Carlo Alberto. -- Torino, per Bolta, 1861, pag. 17.

<sup>(2)</sup> Idem, pag. 17. « Noto gil errori in cul cadde... polchè anch' egil era » tomo ».

Nato nel 1790, corse in Parigi le prime scuole, fu a Ginevra mell'istituto del Vatenzar. Reduca a Torino, le mistiche aspirazioni di un fantastico ascetismo spirategli in sulla Senua dall'ataba Lavazaa, s'appiglicamo così tenzei nel Tanima arbelescente, da improntaren di all'Intere sua vita, sopio ma non vinte dall'ardore degli anni giovanili, risolleratesi più petenti, fatto re.

Con tutto ciù, la risentita, assoluta, cavalleresca indole sun forcuso la solici anni insofference di attorità superiore alla propria, e tutto chiuso a celoro che non pli fossero amiri, quali per altro potem essere con chi guardava al tenori cel è nole como il titto di cionto, che Dozanzarra, sorridento, gli dava un giorno, acutamende lo ferisse, mal sopportando, la discendente dei Funzara, i saresmi del figlio di un

legale d' Aiaccio.

Na perà che de suoi facili riseatimenti, son arvedesso minimi vius, Quante en di subtio e di reviso nel suo carattere fi in hai damata, più cho dalla religione, dall'esperienua preceso degli umani o dello case, d'onde poi l'akitudine mente rafficcati da solto auria, efi impeti destireiri prelitardamente resile anti da solto auria, efi impeti desi aftetti; et rivieva per moto, che pur nei subtii ribellimenti del-la mina gritta, non un sepuo dell'immenti seu volto ne lo tradiva, non un sepuo dell'immenti seu volto ne lo tradiva, non un moto fin notato che no alterasso la plumbès impassibilità, così opposta in quel volto allo splendore del ponetrante suo segundor; e, mentro nimo al pari di lui possedere il segreto di rappiri dal labbre calle attrattive della delce, insinuante parola il tuo secreto, min on fi chi potese vantarati di possedero il segretos vantarati di possedero il sur

L'elegante e signorile amabilità degli atti, un non so che di venturoso nelle proprio aspirazioni, la militare semplicità del condottiero, la maestà del principe, la piechevolezza di un accento affascinatore, gli esaltamenti istessi della relipione facevano di Canto Aumaro negli anni suoi giovanili un tipo di cavaliere del medio evo.

D'altra parte, diffidente di tutti o di tutto, irresoluto e tentennante nella cosa pubblica, e troppo tenace alcuna velta, dopo il ritorno del pensiero sui propositi oscillanti, nel preso partito (1); perché nllora la volontà mutavasi d'un tratto in ferrea estinazione.

Elho da giovane le proprie inconsiderateze (†) quais al tutto cessate nei prini anni del regno, duranti i quali meglio sarebbe alato ch'egli nvesso netamente delinezta e senza tante analogi la sua politica, e separata la religione degli interessi personnii del saccerdote. In altora soltanto avrebbe vinta l'inded dei tempi non per anco maturi n libertà, e quella degli unimi che lo circondizzano (2).

L'ambizione vivissima di reguo, alimentata dalle inettitulini di Virrono Exaxtura I: e dal diffetto di prede dei più prossimi successori, covara intanto nell'archette, ma rattenuto e dissimulatio animo suo. Lo scontento delle sarriecittà pel ritorny al victo regime del 1788, gli aprira il passor ed egli destreggiando, astutamente torerava cegl' intinsi suoi, talt volta nucoro colla putrizia gioventi che l'attoriura, dei liberali suoi sensi, ma quanto appena hastasse per legene.

Se non che intanto la pubblica opinione — e beu guardiasai di sunentiria — additavalo appirante a grandi cose; nei segreti convegni di tutta Italia già invocavasi preventore della nostra risurezione; e poi che tutti di svolto mano accarezzara i partiti nell'intento di averli con sé, i medesimi Carbonari, l'espressione più larra della repubblica italiana, lo dicevano con loro, per questo che i più leuli e muo pericolosi dei brop principii armonizzamo con ultri del genersoo nnimo suo. Era un controsenso; ed il principe lasciva correre, no levan rie pori; ma gettando alla lontana qualche vago adevamento, manteneva l'ingunno, ed era traverso che, dopo la catastrofe del 21 ed i rigori tutt' altrote perionafili el 33, coi altamente gli farono improvernite.

<sup>(1)</sup> Cinnanio. Opera citata. (2) Idem.

<sup>(3) 1</sup>dem.

Nulla sfugiragli di quanto potesse alimentare, senza pericolo della sun duplice condizione di suddito e di principe destinato al trono, l'alto concetto che, rapporto all'avvenire, il popolo italiano si era fatto di lui, così che fino i versi gioranili dello studente Cananno non furono, come vedenmo dimenticati.

Quest' ultimo avea colto nel segno. Lo stollo ed improvido ristorno, sotto Virrouso ENANTEUR 1, di un governo esono, retrogrado, crudele (né fu per sua colpa, unitissimo comé era, na de suoi consigleri); quel ripolite i popoli alla appena saporata larghezza d'altro vivere civile d'altre situationi; quel re-piagere nelle viele arbitranze dell'antien e prepotente feudalità, generazioni che respirato avea l'aure di più fefici tempi, fu sciulilla che dal 1817 con leato ed arcuno lavoro propurava lo scoppio di una congiara (1859), e fa allene che uell'antion di Cano Auszaro congiara (1859), e fa allene che uell'antion di Cano Auszaro provinciale, che gli additava il pianto e le propiètero dei concellati.

Già da due anai lo sgoverno d'ogni cosa, la preponderama dei refrogradi consigli solditati du ma turta d'inetti e d'infidi (servidorame di corto all'orecchio del facile re, averano sollerato la novella generazione contro le richiamate, ma impossibili decrepitezze degli usi antichi; ed alla gioù del riforano Verrono Exacusa subentrava il disingamo, la sfiducia e l'ira. La soluzione del nuovo stato della prossima Francia, davoeggiava gl'intenti.

La giovane aristoerazia della corte di Carlo Alberto, scaldata in secreti comizii dall'aria del paese, vagheggiava la francese costituzione (1).

Molti stranieri di liberi sensi convenivano a quei raduni nppo il Daldero, il Bardara, il conte di Senoli, e l'irseue a Parigi e in Inghilterra di sabaudi aspiranti n più larghe istituzioni, s'ern fatto frequente. Alcuni poi di gran conto

BROTTERIO. Storia del Parlamento da tel dettata per mandato i S. M. il Re d'Italia. Milino 1965. - pag xixis dell'introduzione.

I novatori pigliavano ardimento, e l'atteggiarsi a liberale era omni nello spirito dei torinesi, come una moda. La corrispondenza con Milano era vivissima, e messi e federali andavano e venivano dal Lambro alla Dora, Tre clubs si formavano a Torino (l'uno dei quali tutto di studenti), affigliati com'erano alla grande società di Ginevra, composta in parte di piemontesi colà raccolti per meglio servire alla rigenerazione della terra natale. Come da centro venivano di colà proclami ed ordini e intelligenze di parte. Un milione ed 800 mila franchi fu spedito in Picmonte per meglio facilitarne la sommossa. « Procurai d'informarmi (così il principe di Carionano (\*)) « d'onde provenisse tanto denaro, » e lo seppi somministrato da banche di Parigi, di Londra » e d'America, e come piccola porzione derivasse dai 48 » milioni, che Boxaparte avea lasciato agli agenti della sua » famielia ».

Diremo altrove come Carlo Alberto vedesse molto più addentro dei suoi ministri nei subdoli e sepolti proponi-

(2) Gario Alazaro Ropport circonstanció, etc. 1821.

<sup>(</sup>i) Due rapporti sulla rivoluzione piemontese del 1821 dettava il principe di Cantunavo, il pamo redato pressochè un mete dopo gli avvenimenti. sollecitatovi dagli amici, ma dal quali si fece promettere il allenzio. Reca in fronte : Rapport execonstanció sur la Revolution du Piemont, fait par le Prince de Carman et remis par lui confidentiellement aux Ministres d'Autriche, de Russie, de Prume, de France et de Florence, 1821. - Esiste originale nell'archivio di Corte, ed in copia con traduzione Italiana in quello del conte Cinnanio. È documento Inedito di altissima importanza. Ne traesi copia e me ne valgo, qui recandone per ora i brani più interessanti e piu caratteristici. Al secondo più temperato, meno ricco di cirrostanze, dettato o mo' di riassunto . apponeva Canso Atagayo il motto - Ad majorem Des gtoriam - Scritto in Recconigi nell'agosto dei 1839, diciotto anni dopo i fatti. è piuttosto una difesa del principe che un rocconto degli avvenimenti nei quali ebbe dolorosissima parte, e che sono del resto ampiamente svituppati nel primo, Larghi brani di quello di Racconigli furono dati dai conte Cinnanio nelle Notizie intorno alla rita di Carlo Albento; ed è n lamentarii che non lo pubblicarse che la parte. Crediamo servire nlia storia della rigenerazione italiana col dario intero. (Si veggano in fine i Documenti),

menti della Francia infida (1). Contunque vogliasi, è certo fosse il principe favorevole all'italiano risorgimento e per ambizione, e per larghezza d'animo, e per gli arcani suoi disegni; che il non esserci nulla di preparato lo ratteneva; e che alle vive sollecitazioni dei liberali rispondeva sorridergli il progetto, ma che avrebbero le potenze alleate spento al suo nascere quel moto, nè poter essere dimenticati i patti di LAYBACH (\*), BALBO, CARAOLIO, COLLEONO, LISIO, SANTA ROSA gli erano attorno tasteggiando il terreno (3), mentre lo spirito innovatore, inutilmente rattenuto, dai medesimi contrasti s'invigoriva. Il teatro d'Angennes ad ogni libero motto della Marchiont echeggiava d'applausi irrefrenati. Un tumulto degli studenti duramente represso, fu primo sintomo della tempesta, ed i fatti di Napoli, di Spagua, di Portogallo rinfocarono in Torino quelle italiche aspirazioni, che terminarono colla rivolta.

<sup>(</sup>i) Memoria autografa del medesimo Carlo Alberto scritta nel 1833, Incitia, col titolo: Pecures de l'influence Francaise. — Un'altra del medesimo tenore, più largameate svilappata, che ebbi colla prima dall'archivio Cinnanto, sard data con essa nei Documenti.

<sup>(2)</sup> Giubeppe Maixo di Capriglio, Vita di Carlo Alberto, laedita, ed udo al certo de più importanti lavori intordo a quel principe, Archivio Cirlario, (3) Carlo Alberto e Rapport, etc. 1821. – 11 M. di Cardolto, il figlio > del conte Baldo, il carld Collono a parecelli altri......, che da più di

<sup>»</sup> del conte l'atano, il ear, di Cottavo a parecchi altri....., che da più di » un nano noa il eran a me presentati, lacomiaclarono a visitarmi con una » certa assiduità; ma tenendo; la cloro discorzi la suite generali, dicen-» doni che l'otti della natione erano volti ad una costituzione, e che sarebbe suna felicità del una gloria, lo nequistaria sache a pretzo di una guerra»

una tenetia ed una gioria lo acquistaria anche a pretzo di una guerra.

Mi valgo sempre della traduzione Italiana, probabilmente contemporanea.

#### CAPO II.

La rirolta del 21 — Fuga di Carlo Alberto — Due anni d'esilio — Triste 'tita del principe in Toscana — Sua prima ed inelita relazione dei fatti del 21 — Balbo e Cibrario.

el febbraio del 21 una lettera intercettata del principe della Cistera « fate di tutto — diceva al Pauè — per « avervi complice il Carionano, ma non fidatevi troppo ».

La Cisterna poco appresso, colto ai confini, veniva tratto a Fenestrelle.

II 6 marzo Colledon, Caraolio, Lispo, Savta Rosa firono dal Camoraxo, e chiavelpi el ottenuto il più allo segreto, palesavano la trama (0. Non poter egli, così tenero della patria, dievenan, ono essere dei loro; procurasso avere dal re concessioni agevolatriri di reggimento costiturionale. Essere la trappa già guadagnata; e a dimostrargiti compresa nella congiura fia anco l'artiglieria, della qualo crea capo, offerivangii nota in cui vide annoverarsi tra i

<sup>(</sup>i) Rapporto citato (si vegga in fine tra i Documenti).

confederati la maggior parte degli ufiliciali (0, Si oppose il Camoxavo e lasció correre la minaccia di recensi dal re. Si licenziavano quiudi i conglurati; ed egli, a sè chiamato il ministro della guerra, l'avverti della trama, lo incaricò di energici provvedimenti e di agguantare il Collego, che poi non fu trovato.

Gli affigliati ammonivano il principe (7 mnrzo) (2), avrebbe perduta la patrin, disonorato se stesso; e tre giorni dopo scoppiava in Alessandria la sommossa.

Canto Atmaro, richiamato Saturzo, rivela il nome dei cospiratori 91, um più tutta I retiliciria favorogiavali 09. Batso gli replievan doversi dure unu qualele cestituzione; voderio il pericoto di imminenti gani: Rispondendo il principe, uno essere del loro consiglio, Gesanz Batso a nome del padre, Satuzzo e Valtales per conto proporio l'accertanno del loro appoggio. A notte chiuso Canto Atmaro fu dal re. Trovi il consiglio atterito, spominato. Fra quel mesto radunamento di cui mesuno nutiva rompere il cupo silemzio, Batso si vodes al Cantosaxo, perbel periasse: rispose il principe esserele cose giunto a talpunto, da rendere necessaria qualele menessione. Batton e Valtassa finamenento los atteneramo 69;

<sup>(</sup>i) Quasto diverse da quella del principe ha relazione del Xuva. Reva., del El Casarono Sido su volta accusa di neutritorio dellare da Banasano. A non finitarnal che a quart'unido epitodo, nel Sastra Rota non ha parte di accreto dossinatora cenerada, nel relazione di sommonima ni al dato del principe e cui stendere in monito. (Productiva Promonistica Profesti, 1881, 1 della, pere 18-36, in quanto in m., le disceppara della della relazione della della regiona della considera della della regiona della regiona della regiona della regiona della della regiona de

al Colleono.

(3) Maiso, Vita di Carlo Albrato e E allera soltanto rivelà il nome dei - conglurali ». (Febratto Cunanio di cesa vita).

<sup>[4] «</sup> Non potendo più disporre di una sola compagnia d'artiglieria » Relazione del principe.

<sup>(5)</sup> Assai cariosa è per altro l'aperia contraddizione, che a proposito di Craare Barno, rivulta fra le attentazioni del principe e gli asserti di Barno intesso o dell'ogregolo Recorett ( hella etta e delle opere di Grasan Barno, Reminiscenze). La inedua relazione del principe, dettuia poco dopo 1 fatti.

Saluzzo e Baionole stavano muti; Loni e Revel ne lo combattevano. Ma levatosi il re, troncé rigido la questione, e dichiarando che nulla avrebbe conceduto, né doversi patteggiare con un branco di ribelli, sciolse l'attonito consesso ().

Il giorno dopo (11 marzo) i militi del Fanazao proclamano a sua Satorea, spiegando l'italira handiera, la costituzione di Spagna; ma veggendo immoto il popolo, si ritraggono in Alessandria; e mentre il re s'appresta in arani per combatteri (12 marzo), tre colpi di enunone gli annunziano l'avato in cittadella il tricolore vessillo, Era sommossa tolalmente militare.

Carlo Alberto monta a cavallo e percorre a stento le vie gremite di popolo plaudente.

Detato da Baldo, useiva un prochama di re Virronio accennante al pericolo d'intervento straniero: affisso appena, veniva lacerato (9, e mentre i sollevati di cittadella minaciavano di bombardare Torino, nella Corte smarrita, costernata, ministri e cortigiani belenavano incerti e senza mente.

necum Batto. Can betwa giri pubblicats dal Ricorri (App. ut dell'opera stessa), diretta di Catovazzo and 1821, procesa Batzo di Sendersi dalla cesta stessa), diretta di Catovazzo and 1822, procesa Batzo di Sendersi dalla ceslunatica di vanne fata segno, chiver tento il principe and mandionale principe non fata. Indiano Batto prefestara nel pubblica pionali, Inancoltato preve la via dell'edillo (Ricorri, pag. di). Certo è che fra in dettaglista retaliziono di Catato Anazzo o le protecto di Batzo occado di Ricorri è limlaziono di Catato Anazzo o le protecto di Batzo occado di Ricorri è limlaziono di Catato di Ricorri di Sendo.

(i) La citata reistoso del 1811, lo credo riterria alla melestina quantitettra dal Banasa direta a Cana Canara (Inglio 1811) in eggito ad alcano dichirardori del principe, e lo non dero dabitare che la V. A, non abbi pubblicto biana giattificato, con Princiato è cere instresa n'erine o no peritto simile, obe vinea stributio N. A. Peresan depria di fede ai seniarna di veri ditti quella menoria ammostrità che e rei di S' patine, seniarna di veri ditti quella menoria ammostrità che rei di S' patine, seniarna di veri di tangoni di santoni di contra di S' patine, seniarna di veri di la principe di principe composere la Prafipione appresi de que di manufacio del principe composere la Prafisione, cii il centi di un prancipe la argenerato ai di licato, diventano - cost e gill - nono situmento peritolosi la mos del tribit 3.

(2) Gti stessi ministri ne facerano scomporre i tipi, Maixo. Vita di Canto Albanto. — Lo da il Gualteno filirolazioni italiane) no'suol Documenti. La notte del 13, consigliato dalla consorte — la più terribile oppositrice ad ogni concessione (1) — alulica il re, nominando a reggente il Carionano. Tutti i ministri si dimettono, e la reggenza è proclamata.

Lasciata Virronao la città, si leva il popolo a tumulto, critiando fostitizione, s'affidia intorona al patzo Carignano. Il reggente protesta indarno doverci atteudere gli ordini del reguente protesta indarno doverci atteudere gli ordini del sopraveniro di un uragano, si chindono le porte e le boleglio. Per altitu servedo loro agreto da un serve del principe, giungono alevani fino a lat, ma rimandarali fermo in ciò di mon rispondere che a pubblici rappresentanti, Separavenni allora i decurioni della città, e con alquanti ufficiali del presidio, andi teppi della congrita, la consigliarmo piegarsi della città, e con alquanti ufficiali del more o dell'antico regime, depo lungha residenza celeva il Canusaxa e dalle loro sentratoria di.

Era già notte, e fattosi al balcone, promulgava il principe agli stipati nella vasta piazza la invocata costituzione di Spagna (3). Ma nell'atto del soscrivere aggiungeva « colle

<sup>(</sup>I) S. M., poresa inclinare, per la confunción ingénez; la regian per acesana. Carro von eriopoliste al munici. la prodesente intel éconitariona, non me ho gianomá foronta sona che forcia la frictat de significación del confunción del confunci

<sup>(3)</sup> La dich'azazione dei notabili di Torina utila necessata di concedera le cestiluzione di Sagaras, sub- le modificazioni del pre del Parindamento, è negli alli pubblicati dal Ottarrero, N. 183 (Saseria degli tattiani rivisi obsenziti. T. u.). Il Grazzio no purindado che di rivierre resia, ilec ilimoria il promessa del Canazavo; ma l'aggiunta del voto riberrato al Parinmento renderebbi a concessione un po più seria.

<sup>(3)</sup> Ora udiamo il principe: « Verso la Ire, la piazza si ri-mp) di una folia y di genta..... Tutte le vue adjacenti al nostro palazzo erano ingonibre, i sediti a ricoli insudavano un'il spacenteroli, chichendo la costitutione di Sagnata. » La guardia fu costreita a ritirarsi, co..... Alcuni uni tradirono introdu-

eendo presso di me parcechi capi di ribelli, che volevano arringarmi, malo » il rimandai, « Ginnsero deputati della citta condotti dai sindaci, i mass simi ufficiali del presidio, e molti capi del cospiratori. Peci allora chia-» mare parecchi antichi ministri : - Ernno finalmente gla le otto della sera : » la cittadella misacciava di far fuoco sulla città; la piebe e un numero ins finito di banditi, fatti venire da ogni parte, facevano temere nesal gravi » disordini. Al signori della città , che raddoppiavano la loro i tanze, dopo elaque ore di riduto dichiarava insanzi tutto non poter aulla mutare a delle level fondamentali dello Sinto: doversi attendere eti ordini del nuovo » re, aulio essendo di fatto quello che avrel potuto fare; ma che per evitare · una strage e gli altri danni minaccisti, firmute che avessero le mia dichia-» razioni e le mie proteste, avrei permesso che acll'aspettazione degli ordini o del nuovo re , al proclamante la iberica contituzione ». Relazione citata, i cui passi qui si danno sommariamente. Si vegga lutera nei Documenti. [1] MAINO, Vita di Carlo Alberta. - Gualterio, Revoluzioni Italiane, duc. 184. Da Gunenvaris. Memorie.

(2) a L'Indomani del 15 (così Canto Ara; nyo) ritentai formare un ministero.... ma invano, Nessuno volte piegarsi nile circostanze. Fu duopo s mettere in carica persone che agognavano sallrel, e quelle che il partito · metteva lananzi. Il nuovo ministero formò la Giunta ed il così detto mio s Consiglio. Non mi vi recal che per la sun installazione, non volendo aver s parte in quel governo, ond'essi facerano da sè le loro nomino e gil atti » loro. - Scrissi al governatori di Geaova, di Savola a di Novara che o quant'erasi farto era antio ». Dice noi d'aver comendate forse totto darti spalti di cittudella li tricolore vessillo; d'uver impedita l'espulsiona del barone di Bilader austriaco ambasciatore; d'aver annunciato al ministero dimettersi dalla reggenza, mentre apprestavasi tacitamento ad una contro rivoluzione ed all'abbandono della città per la mezzanotta del 21, risoluzione quest'altima, dal conglurati avvertita e fleramente contrariata, « L'ar-> civescovo istesso (cost egli) acrivevami cho sarei ucciso, quando partissi. » Accompagnato dal conta Costa a dal marchese di Lamannona, attraversal > colia pistoja alla mano tutti cii assembramenti, o mi posi alla testa dei · cavalleggicri ». Dopo un viaggio avventuroso giunge a Novara, e si pore agli ordini di DELLA TORRE.

costituzione; ed invocando le baionette stranicre, annunciava il suo ritorno ripristinatore dell'ordine o della legalità.

In quanto a Canto Alexaro, gl'imponera recursi dove il conte Lavora gli avesse connantato. Il principe a sè chiamati i reccuti ed antichi ministri, comunica il prochama, e theumeno amerchia, spe lisce a Modena il Cosra, perchè informasse il re dello stato delle cosc. Questo in patese; ma preparavasi intanto alla parteua determinata pel 21 di quel mess. Il re per tutta risposta gli inviava un altro esempiaro del decreto del fia, monimando regente il conte di Ravza.

Omni tutto era perduto; ed al principe chiedente a Carno Frince gli ordini suoi, pervenivano così concepiti;— « Vi do quello di recarvi immediatamente a Novara colla » principessa e vostro figlio, dove, a mezzo del conte Laroux » saprete le mie intenzioni ». Ma il sommesso richiedere del Gardonaxo velava probabilmento un nrilito disegno.

« Al rieveres di questo mia lettera (così al Banasua suo amaginodomo), fare la modo che la consorte di figilio s'ai reclinio al più presto a Marsiglin. Voi li accompana-rete fino a Var, quindi ritorrecele presso di ne. Vi annolo tre passaperti sena none: sull'uno farete mettere quello della principessa, onamodale Coxyrasa na Banore, sperché voglio che tenga l'incegnito. I due altri sono per Morranava e la Finare. Rimonaldo a Rueconcili tutti i escuili di carcona; the spegiliare le luvre a tutti i dipue prochemato per coni dove con que le rece a tutti di que, ou que le non de la carcona de la ca

» 21 marzo 1821.

« Carlo Alberto, »

[1] Lettere Bancasta nella Roccolin Canagonagro

Fatto sta, che ordinando alla truppa di raccogliersi a Vercelli, già dal 20 disponevasi per la partenza; e fingendo spediro la consorte ed il figlio per Racconigi, mandavala a Nizza. Indi allo 9 della sera uscito per recondita porticina. montato a cavallo, seguito dal Costa e dal Lamarmora. recossi al Valentino, d'oude a Vercelli, ov'ebbo ordine di recarsi a Novara, di rimettere il comando al Della Torre e di Fiparare in Toscana presso allo suocero (1). Al cavalicre di Villamarina, ministro della guerra, succedova intanto l'energico Santorre Santarosa.

Obbedi il principe malcontento: andò a Milano, dove i sarcasmi sanguinosi di Bubna e dell'austriaca ufficialità vigliacenmente dilaniavano il cuore di un grando caduto.

Fu a Modena; ma Carlo Felice colà rintanato fra i suoi tedeschi fino a che le commissioni militari non avessero fatto muno bassa, rifiutó di riceverlo, La duchessa di Chambel accolse a Pisa il Camonano,

cho insisteva per essere legalmente giudicato. L'Austria intanto processava i lombardi congiurati; ma le prove a danno del principe sottilmente investigate, non risultarono (2),

Qual vita conducesse il Camonano a Pisa, lo norra la inedita sua corrispondenza col cavalier Barnania, cui nel 7 gennaio 1822 sehiudeva l'animo corrucciato.

« Porre in oblio quanto è trascorso è impossibile, Sono » in preda a troppi dispiaceri, a troppe prove d'ingratitu-» dine, per poter solamente immaginarmi ch' io possa vivere » un solo istante in Piemonte. Vengo sollecitato da più » ministri per una memoria od un racconto dei nostri avve-

<sup>(1)</sup> Maixo. Vita incilita di Carlo Albenio,

<sup>(2)</sup> Maino, Vita cit. e lettera di Canto Alberto al Barbania 3 loglio 1821. in casa è detto: « I due re sono assordati dalle calumnie che I miri nemici » vomitano contro di me, cambiando in azioni dei principe i loro iofondati » desideril. Carao Peace mi ha fatto dire di stare tranquillo : flochè sieno s finiti i processi, non vuoi risolvere nulla. lo sono così sicuro della mia » condotta e delle mio relazioni, che non posso che guadagnare in un esame s approfoodato, che desidero vivamente. Lo studio diveota di giorno in s giorno la mia consolazione s.

» nimenti, Nulla, assolutamente nulla useirà dalle mie mani. D'altronde comprometterei troppo numero di persone e d'ambo i partilit; e benché y'abbiano tra questi molti dei » mici maggiori nemici; benché gettino sulle mie azioni tutto di veleno della calumia per iscusare so stessi; rassieurate » pur tutti che dalla mia bocca nulla useirà gianumai, che » possa unocere ni aleuno (0) ».

I suoi giorni colà in Tosenna erano d'uomo tutto chiuso e come assorto in una trepida aspettazione dell'avvenire. « La principessa Bouoness dà delle feste aplendidissime (scriveva); ma como voi ben sapete, non vado in nessuu » luogo (19 ».

Tutta volta bramava i due grandi cordoni di Toscana e di Sassonia « perché », aggiungeva con acuta ironia, « sinmo » nel cuore (correva il carnevale) delle rappresentazioni (3) ».

E in altra lettera del 2 marzo. « Ilo sofferto si gramili sventure sino dai teneri ami miei, che era sono e debbo « essere totalmente sciolto da quanto è di questa terra. Pecconi movomente, care Banaxas, nel messe di marzo. « Per me non velo che un tristissimo avvenire. Egli è quasi più di un anno che mi trovo presso lo succero. E un pensiero che mi necide. Potessi almeno recare altrove ha mia esistema ed il mio esilio, che presso il padre di mia mio. Ma facciasi la velonità di Dio. Sarà di me quello « che vorto. Chi is as en più ci rivedremo (40 » che vorto. Chi is as en più ci rivedremo (40 »).

In quei momenti supremi tutti gli sguardi, e quasi tutti gli sdepni erano sopra di lui, cosicchè per isconforto dell'animo abbattuto, e per tegliersi alle indagini scrutatrici ed importune di chi tacito vegliava la sua conotta, ricopriva di ascetica rassegnazione il suo trepido pensiero: e

Corrispondenze înedite di Carlo Alburto col cav. Lutot Barco di Razzo del Razzo de Carlo de la Carlo del Carlo de Carlo de Carlo de Carlo del Salo de Carlo de Carlo de Carlo del Carlo de C

<sup>[1]</sup> Idem, 17 febbraio 1822; ed la altra del 7 settembre al medesimo Ban-Bana, scritta dal Poggio [Firenze], si dice alieno dalle cerimonie, massime dopo é suoi errori ed é fermati suoi principii.
(3) Idem, 28 febbraio.

<sup>[4]</sup> Corrispondonza Barbasia, lettera 2 marzo di C. A. Firenze.

p rché fosse creduto non occuparsi omai che dell'altra vita, più non parbara che di abbandono delle unane grandezze e dell'unico suo desiderio di acquistarsi il Gislo IV, del che tactiamente, pur benendegli il brosco, gia illactia cil ir si rallegravano. « Il re e la regina più non rispondono, — — così narrara il Gors, a ID se Soxxa il primo febbraio 1822 (9) — « alle lettere del principe e della primcipesa. Del recto il Canassoxo ha losa fermano il suo partito; «il est decenu un petit suint ». El il principe al Banassa».

« Non cerco altro che faro il mio dovere per piacere a » Dio, ed a Lui solo (3). Vedremo poi como Dio terminerà » questa commedia scandalosa. Possa egli perdonare ai miei » nemici, como io loro perdono (4) ».

El in quanto al Récit couit des écenseus, che tutti si principe attribuirano, e cho il suo maggioriomo areagli spedifo, «Vi trovo molto gusto: vi hanno supposto che io » ne fossi l'antore. E una calunnia di più. Ve l'accerto sul » mio onore che non è vero, e voi potele scommettere con » tutta certezza. La risposta di Bauno non è che un' impadente buflonata. L'antore del Récit non ha portato il suo «giudicio che sopra i futti più certi, In quanto a me, solo «d unico oggetto della mia mabrisone è il Paradiso (9)».

(1) Lettern 16 aprile, idem.

(2) Estratto di corrispondenza Castaonetto con Casto Albesto,

(3) Corrispondeaza Bannania. Lettera di Canao Alzanto 12 marzo 1822 da Pirenze.

(4) idem, Lettera 16 marro,

(b) Jeffren W marze de Fierare. La notifie di quella sertito erasi divigias uni cafero i gripi. Il Bananci i reveritor come titti i disspravosare; tra gli ilari, il prodictate Cort e l'Inhica Ivaza, che arrobiero volto il ilarena, perche di sermiti di su principa in simili argonestili nero vanderara pretento ande altria ment. E processato il principe querili su correre sono, il minimiento il pubblica carriciati in rivergilità. Perivetti sua correre sono, il minimiento il pubblica carriciati in rivergilità religiore, con il minimiento della imperio della considera della composibile che nea risporatione della impediated proprieso estema, religionali che nea religioratione si considerato del correspondibile con controli della impediatedia apparationate del corre, pieco ancera del terribile demma, a che me represso dall'arma si remiere.

S 43.

E in altra sua ringraziava il Signore d'averlo assolutamente reso alieno da tutte cose mondane (1).

Ma le pagine del Saxtarosa non poteva sopportarle, Scrivendone al Barbania « ció che avvi di più curioso » diceva « è l'accusarmi di debolezza . . . . pur confessando » che ho loro impedito di fare la rivoluzione in Torino; che » finalmente ho formato il piano, ed ho seguita la controrivo- Inzione sotto i loro occhi senza che pure ne dubitassero. » avendo la sincerità di conf-ssare che mi devono la loro » ruina. La é questa la piu bella mia difesa (\*) ». Pare peraltro che qualche cosa di colore oscuro tramassero i federali contro di lui. « Sapete voi » così in altra sua lettera » che erasi » risoluto di porre ad atto in questi giorni di confusione la » senteuza, come voi sapete, promuciata contro di me (3), » cosicché non uscivo che armato come un capo di banditi? » Ma benché mi recassi in tutte le più numerose adunanze » ed in tutti i luoghi più pericolosi di giorno e di notte, » non osavano assalirmi. lutendo benissimo che i miei senti-» menti religiosi li rendono furibondi ». Curiosa è poi l'incombenza data dal principe al Barrania (17 settembre 1822) perchè si concerti col conte di Maistre in quanto al fare una seconda edizione del Simple Récit, assumendo sotto mano i necessarii incombenti.

Stanco affine della vita dell' caule, aspecazioto dai nemici, nerletto e disperanto dai saoi, nel febbrio del 1823 chiese a Canzo France di combattere nell'eseverito di Francia contro la Seguar, e nel potente bissono di libertà, di loglicivi allo sguardo impuisitore della corte di Toscana, di respiarzo all'apperto, il 23 appile lacciva il amolo italiano per istordirsi nei tumulti del campo e soficarze nel turbine dedi assetti la lipena del combettuto animo suo:

<sup>(1)</sup> Lettere 20 agrile, Firenze, Ed in altra del 7 margio (Firenze), s lo punto non dubitara che venissero calumniati i miei sentimenti religiosi e le relegosine che lo fo. Le loro calumnia sono taute raccomandazioni per me dinanzi al Signore ».

<sup>(2)</sup> idem, is giugno, Pisa.

Infelice! I lunghi alegni del re solleticavano in altri la speranza di rapingli il diritto di successione; di porre in capo a Bextace di Virtono Exanueza, dinebessa di Modena, la corona all'esule dovuta, cosicebò le artii subdole dell'Austria e degli Extensi per poco non ottenevano di tradurlo come un riabel dinanzi al concresso di Vienna.

Quanto diverso gli si volgevano le sorti da que giorni vaturosi, ne quali non era popolo italiano, che in lui non aspettasse un redentore l.... Una ferrea concatenazione di eventi, allo scoppiare della rivolta del 21, l'aveano persuaso mutar pensiero; e al carme inaccoltato del givano Gianamo, seguitarono i roventi e fulminei versi del Bracnar, troppo tarti dall'irato pocal sconfessati (0).

Due anni di triste esilio n'avenno amareggiata la vita. L'espugnazione del Trocadero valeva per un istante a temperare gli sdegni di Corte verso il pentito cospiratore, che dal 1824, spento Vitrono Enanuelle 1, rivedeva la patria.

Ma ritoramalo al nostro Causano da esti el tolse un dramma sin qui avvolto di lendere o di mistero, il giovane ezregio nel medosimo anno di que'versi quasi profetici, che aveva al principi dedicati ("evniva da Canto Boternasos, che pil era maestro, vivamente racconaudato a Paosezoa Batano preside allora degli studii, il quale meravigliando l'indolgregia dell'adolescente, gli si era fatto secondo padre.

egregia dell'adolescente, gli si era fatto secondo padre. Nel ministero degli interni dal conte Baluo tenuto, era

<sup>(1)</sup> CUBARI. Poetie del BERGET, Milano, o Leitera del CUBARI medesimo al CIRARIO E marzo 1863. e Bastavami l'aver dimostrato come BERGER, de suomo onesto, siasi rioredato di un errore gioranlie inforno a CARLO » ALDERIO, Bila sa quanto tale ritraliatione irritarse i repubblicani ».

<sup>(2)</sup> Fui discepcio in eloquenza latina e greca di Canto Bolcheron; in eloquenza italiana, di Giuseppe Bianonyi, Cumano, Mem, antobiogr.

un'apposita agreteria per la Sarbegna, ed ivi appunto collocava il Cunamo giovanissimo aucora (i), quale applicato straordinario: ed era fatale, che il padre di chi dettava le Sperame d'Italia, jugliasse aupore a chi già prima le aveva in tempo d'illicilissimi al principe ricordate.

« Dio lo rimeriti « scriveva il Спидано nei suoi ricordi » » del vero affetto che mi portava, del beno immenso che mi

» del vero affetto che mi portara, del beno immeno che mi ha fatto quel sommo, che sarà sempre una delle figure più « venerande, e delle glorie più pure del vecchio l'temonte; » perché privato, ministro, ambasciatore, uon iscompaguó mai la politica dalla probitib.

e Intanto e coi egli a Batan doce et orapite Batan, n'em intanto acqli studii della storia patria. Veduto quel che e era di banon catro libri stampati, e datone un sunto nel 1825 per le scrode dell'iosh di Sard-gan, mi dicial indiscipline teorico-pratiche della palecgratia e della critica unuisuntica. Esamiani documenti di varii archivi, sinpolarmente il copiosissimo e quasi ginorato della Camera e dei conti, facendori estratti curiosissimi di centinaia di conti di teororie e catellani dei secdi sun e zuv. ». Ne queste indagini parienti durate nel silenzio degli archivi, di dello uname lettera, e dalle grazie cui deggiono questo rivestirsi, senza le quali unla coca è ledla.

<sup>(1)</sup> Schools. Notices del conte Luigi Cinnanio

## CAPO III.

II Fiemente del accedo XVIII — Vittorio Emanuele I. — Il Betta giudicato da Balbo — Il Semsonii giudicato dal Botta — Citario ed i conargni del casse di Fiemente — Re Carlo Alberto — Escarsioni letterario del Giucario o primo opere nue — Le use novello — Lan Italera del grazita p. Marchi.

\* \$ a per meglio apprendere quanto lo lettere piemoutesi dovessero appunto al Balio, al Cinnano, agli altri tutti di quel gentilo drappello, che nella prima metà del nostro socolo (1820), diede loro così gagliardo impulso, duopo è considerarle quali erano in sul cadere del XVIII.

E qui mi valga la franca parola di un illustro torinese, il padro Расадии, che nell'inedita sua corrispondenza (i) metto a nudo senza pietà coll'aperto animo suo lo misere colture del suo paese.

 PACIACDI. Epistolario, autografo, inedito, dal 1750 al 1784, in tre volumi. (Manoscritti della Parmense, n. 1386-87-88, del nuovo Catalogo). Stanco di gesuitiche persecuzioni, abbandonata la città di Parma, raccoglievasi il grande uomo alla sua Torino, e di cola, scrivendo al Bozoux (14 settember 1734). Un altro coice al mio ben essere «diceva» »archebe il gesuitismo qui dominante. — qui v'à lo spirito teologico, e niun' altra cosa si sa meglio. Nel resto tutto à madicertià per non cinico infantio. I la lesti abbondano; ma un sistema pesante, noisso, pedantesco di studii, che il re Canto ha voluto, ha soffento l'immaginazione, introdotto uno silte languido. Niuno si alra, tutti temono di oltrepassare certi confini. Gran che I Pra i piemontei, che furnon i primi a ssper-dii buono lettere greche, latine, italiame sotto il grande Vytrosno Amgro, è succedulta una notto coura per una

falsa massima, che bisogna contentarsi del mediocre ».
 Poi toccandogli delle grame librerie di colà. « Sono sorpreso della scarsezza di huoni libri, che ridondano a Parma.
 Ouesto prova la decalenza del buon gusto ».

Ed in altra del 5 ottobre « Lavoro alle vite dei gran maestri di Malta, ma a stento perchè mille libri qui non non si hanno. Tutta la nobiltà ha libri, ma alla moda e niente di solido. Presso i frati ed i prefi tutto è teclogia, sieche vò innanzi alta meglio. Chi è impiegato non si vuolo che ai teletrato, ed il Denaxso che du modi quei che scrivono meglio, chèo criline (perchè sostituto al Procuratore) di linrie di stampare; e i opera che la sostto i torchi, sara l'ultima. Il governo passato ha indotto questo gelo negli ingegni ed ha resa miserable la letteratura. — Noi siamo un po'troppo isolati per la posizione, ma nuolto più per la nostra presurzione. — Epopure, facelè non vi

sarà un poco di commercio letterario colle altre colle nazioni, resteremo nella nostra oscurità, Qui chi non istudia
non istima un corno i letterati, e questo numero è granda.
Chi sa qualche cosa tiensi un gran barbassore e decide di lutto. Cose che mi fanno ridere ».
Più acerba cui altra letten del novembre di quell'anno.

« Che cosa sono (esclama) i nostri letterati subalpini? Tutti » concentrati, selvatici, seccatori. Ho sentita la pessima » orazione degli studii dell' Università del signor Denina. -

Infatti a niuno è piaciuta. — Oh che differenza dai letterati
 della Lombardia, franchi, aperti, cortesi! — Invece di andare

della Lombardia, franchi, aperti, cortesi!—Invece di andare
 innauzi, andiamo indietro. Temo che l'idea della Pocsia

Nazionale (pubblicazione progettata dal Bodoni) sarà
 di difficile riuscita; e quand'anche i talenti vi potesserà

essere, chi sarà che li muova e li accenda ? V' ha di peggio.
 Ouesti poeti sono tutti fra loro vicendevolmente accade-

Questi poeti sono tutti fra loro vicendevolmente accade mici. — Oh! caro mio Bodoni, ho paura che ci siamo

» ingolfati male. Ella faccia tributarie altre Muse e vada » innanzi, che qui non c'è da fare.

« Sono stati da me (cosi in altra del 16 di quel mese)  $D_{E_{\tau}}$ 

» NINA e DURANDO colla maggior cortesia. Mi pare il primo
 » veramente huon uomo: avrebbe idee felici e più grandi, se

qui ci fosse più libertà. Duranno poi viene di pubblicare
 il suo Picmonte antico, che mi ha regalato; libro vera-

ii suo Picmonte antico, che mi na regatato; intro vera mente pieno di ricerche dottissime, di sconerte nuove:

mente pieno di ricerche dottissime, di scoperte miove;
 libro d'immensa erudizione; ma non per questo farà for-

» tuna. La costituzione del paese è tuttavia militare più che

» letterata. » E più innanzi « Il gusto del disegno, del

 bulino, della stampa, qui non è ancor nato. Io dico però loro, che in materia di gusto il Piemonte è addietro tre

» secoli; che i cuochi sono eccellenti, le tavole squisite, i

mobili ricchi e comodi; ma che nelle arti niuno c'intende
 uu iota (0). Io però non voglio fare il riformatore, e lascio

» le cose come sono, Più mi duole la scarsezza dei buoni

libri, — ed io sono disperato nello scrivere le vite dei
 gran maestri di Malta.

<sup>(</sup>i) Neil'archivio Cuassuo è no extudogo sinçulare di quarrata, quedriciolic Corte donosi el Torino, mo noi quali di Mucrayanto, est dari di Pacco Vezoacze, rappresistanti Lede, Veneri, Diane e ra diecado, cheresistana per collega di S. M. incercut in Entercetti di Ingerestrani del Signotica del Metropolicama, Giovano Pezzo Corta, comprenuam morento Cleopatra, un'Andromeda, una Bernabea, percib non ermoventite!
Ed na fatto che il più dei quantri della immenana gallerie, che univer-

co e un mato ene ii piu cei quanti cetta immenas gaueris, cae univa ii palazzo ducale a quello di Madama, andò gusto e consunto dalla noncuranza e dagli sernpoli (Cauroni, Cataloghi inediti) Modena, 1870, pag. 75.

« Non posso per ora farli venire a spese mie, perchè » sono mezzo fallito. » Ed in altra ancora,

« Il male è che qui in Corte (a proposito d'incisioni) i prin-

• cipali non ne capiscono un'acca, e stimano le belle stampe come una hegicujo in legno, On the passe barbarol i e come una hegicujo in legno, On the passe barbarol i e di una di dopo (f gennaio 1776) scrivendo al celebro Dr. Rosses; I o sono disperato in questo passes tanto scarso di libri scelli. Tutto le biblioteche di Torino insieme non valgono uno zoro appresso quella di Parma, On the en ni-serial — Bisegna fure come si può, ... giacchè qui, in verità, oltre alla miseria dei libri, vè anche servaezza di

Acerbi dotti, che si direbbero severi troppo, se nell'archette teatino, che passé come fiamma inarvertita, e la cui grande figura col farne un antiquario s-polto nei suoi cimelii, aveano tutti immiestria, non debba omai riconoscersi una libera el alta intelligenza di un secolo precorritore ai larphi nobili imitiria delle tettere situliane; e se Virromo Aursan, suo discepolo el amico, stimatirzando la propria eduracione, la propria seucle, non ne riconfermase i Farlua sentenza (1).

» uomini capaci di dare un lume, Oh che paese ignorante! »

Tre lustri di convivenza civile colla prossima Francia, avevano in Piemonte risollevate alcun poco, a duro prozzo della sua libertà, le condizioni delle arti e delle scienze. Se non che, ritornato al seggio avito re Vittono Empe

NERIE I, lutto retroculera agli civilini ed alle victe consuslutini; e l'olito 21 maggio 1814, che iportii ministri gli avamo suggerito, annullando egni legge posteriore al 1500 (meno quelle naturalanete che aggravamo le imposte), risuscituva d'un tratto le povere contituzioni del 1710, Decetante il retrogrando Sis-a, gali eggreji Batans, Rossa, Gionara, Rissoosa, Garanaosa, cateso maestro dell'Artrausa 10, si oligiliwano le entictere universitarie; e fu mirabile il l'Ernox, cho vegendosi offorto il posto del Catuso di cui cer discopolo, ridato. Ma il bomo re combble d'essersi in-

Alfient. Sua vita scritta da lui mederimo. T 1.
 BROFFERTO. Storia del Piemonte, Parte prima, 37, 38.

Con quali inceppamenti contro lui sollevati, avesse egli a combattere, Dio vel dica : ma più degli ostacoli valse il proposito insistente, perchè le pubbliche colture s'indirizzasscro finalmente a quello sviluppo cui tanta parte dal lato istorico ebbe il Cibrario, il di cui volume intorno a Chicri fu primo lampo del risvegliarsi colà, dopo lungo abbandono, delle investigazioni di storia patria; abbandono per altro dovuto in parte, come avverte il conte Schoris, all'obbligo del cittadino di sostituire agli studii, nei pericoli della patria, l'armi difenditrici della sua libertà, nel povero Piemonte per quasi due secoli minacciata (2),

Ma tornando al Cabrario, professore di rettorica a 19 anni (1821), dottore a 21 di diritto canonico e civile (1824), capo di divisione presso il ministero dell'interno, cui era salito nel 1826, vide ben tosto, come un sogno della sua giovinezza, schierarsi a lui dinanzi le immagini sorridenti di un lieto avvenire; nè s'illudeva però.

Educato alla scuola severa di Prospero Balno, cresceva nei grandi principii e nell'intima conoscenza degli uomini e delle cose, che ne facevano più tardi un integerrimo magistrato, ed uno de'più profondi storici italiani. Ed è importante una grave lettera che il Balbo stesso gli scrivca nel 1825, in cui lagnandosi del celebre Carlo Botta, non cessa per altro di apprezzarlo altamente.

 La professione di storico, dico di sincrono (così egli). » è più faccenda da uomo di Stato che di lettere; o, per dir » meglio, è da uomo che unisca le due facoltà. Di fatto,

(2) Schores, Noticie della vita e degli scritti del conte L. Cinnanto, 1870.

<sup>(1)</sup> BROFFERIO. Storia citata, T. I. pag. 116. e Illuminato ministro. avrebbs condutto a miglior condizione il Plemonte, se nun la avessero contrariato gil tiomini, i tempi, le condizioni.
 Veggari ancora il Botta. Storia d'Italia dal 1497 al 1814, il Ricotti. Biografia di Cesare Balbo.

» uomini di Stato furono i più degli italiani scrittori di » storia, per molte parti egregi. »

E parlando del Botta. « Sono altresi mancate al Botta » le bastanti notizie, colpa sovente di governi che han

le bastanti notizie, colpa sovente di governi che han
 troppo taciuto; ma potea pur egli far qualche maggior
 ricerca. Così sarchbe spiccata sempre più l'imparzialità

» che sinceramente dimostra ogni volta ch'egli è bene in-

» formato. Lode di lui massima, suprema è, che non ha fatto » voto a niuno degli idoli baconiani, nè di parte, nè di

» nazione, ne di tempo. Per quanto mi tocca, non me ne » lagno, fuorche in due particolari. L'uno che, leggendolo,

» si direbbe aver io speso milioni e comperato il Direttorio,

ció che non è. Non mi sarebbe mancato il buon volere, e
 lo avrei fatto in buona coscienza, ed ora il direi se fosse,

» come posso dire d'avere speso, ma molto meno, non seuzn

 qualche buon successo d'informazioni, di ratificazione del rattato di alleanza, di richiamo di Baune e di Ginouené,

successi tutti momentanci, nè potevano essere altrimenti.
 chè della somma delle cose di allora lio disperato sempre,

» e ben altri mezzi ho procurato di adoperare, nè sempre » tornati vani, almeno per l'onore e per l'avvenire.

« La seconda querela, che posso fare contro lo storico, » è più grave; ed è di non aver letta la legge di cui parla

» intorno alla moneta di carta. In questo proprio voglio
» dimandarle so ella conosca un mio scritto di gennaio a

» febbraio 1800 intitolnto — Del modo di mettere in giro » la moneta e di provvedere le regie casse.

« Del rimanente, tornando al Вотта, io me ne debbo » lodare assai, tanto più che con lui io non ebbi mai co-» noscenza, nè gli feci mni favori, fuorchè in questi ultimi

» tempi, quand' io, da lui non richiesto, gli avea fatto con-» servare il vitalizio dell' Accademia, come a tutti gli altri,

servare il vitalizio dell'Accademia, come a tutti gli attri,
 chè mi parca giustizia, essendosi riscossi gli arretrati di

> Francia: poi non fu più ereduto così. Per finirla intorno
 a questa Storia d'Italia, dir
 dir
 dell'arte, la

forma, il metodo, lo stile mi pniono molto lodevoli, come
 in quella d'America; la lingua migliore, sebbene ancora

- » usata quasi come si farebbe di lingua morta, e con qualche
- » neo d'arcaismo ed altri, ma sempre con gran padronanza
- » e spesso con bellissima evidenza. Ma per questo, come per
- » altri aspetti, è gran peccato che il Borra non sia vissuto
- in qualche parte d'Italia, poiché non era capace di lasciarsi contaminare dai vizii correnti nella lingua. E di
- » ció basti, chè solo per compiacerlo, signor avvocato mio,
   » sono entrato a giudicare, il che non avrei voluto arro-
- garmi.
   Mille grazie ecc. >

Dev. Obbl. suo Prospero Balno (1),

E non è a dire quanto il Borra medesimo, per le storie italiane, profitasse del buon Cananno minicissimo suo, cui volgevasi ad ogni dubbio, che intorno ai fatti piemonalesi gli attraversasse la mente. Alla sua volta gli chiese un giorno il Cananto, che gli paresse delle Repubbliche Italiane del Sassona, E di rimando quell'anima severa (9.

# Parigi, 17 novembre 1826.

- « Non le posso rispondere che di memoria, poichè lessi » quest' opera al suo comparire, nè d'allora in poi v'ap-
- quest opera ai suo comparire, ne d aliora in poi v ap plicava l'nnimo. Pertanto non seaza esitazione, e non
- \* sieuro di non ingannarmi, le dird che mi parve opera
- lodevolissima, si per la quantità dei fatti, come per l'al tezza d'animo con cui è scritta. Bene poi mi parve ancora
- \* che quest'altezza non di rado s'incaunasse nel fine, cioè
- » in pratica; poiché avvisai, se la memoria non mi inganna,
- » che l'autore, pronto alla parte politica, collocasse il buono
- ed il bello in ció che cra certo sempre e da tutti stimato
   cattivo e brutto. In somma questi encomiatori del medio
- evo non gl'intendo. In una cosa poi, leggendo il Sismono.
- sevo non gi intendo. In una cosa por, reggendo il Sissionoli,
   fui molto risoluto, ed è che negli ultimi volumi abbia

<sup>(1)</sup> Archivio Chonamo. Corrispondenza (2) Ideus.

 allungato di molto la materia, raccontando diffusamente » necidenti già raccontati da istorici assai conosciuti e di » sommo grido. Egli ha fatto qui certamente un soprosso, » ed un soprosso inutile. Io credo fermamente, che l'opera » sarebbe più pregiata, se avesse solamente gli otto primi » volumi. Se non si trattasse di un tanto uomo, quale » veramente il Sismonni è, dirci che in ciò l'ha voluta » fare piuttosto da mercante che da letterato; ma trat-» taudosi di lui, diró solamente che ha innestato una » coda troppo lunga ad un corpo ben composto. L'ordine » poi nel raccontare, reso difficilissimo dalla materia, mi » parve degno di non poca considerazione, quantunque » forse l'autore non abbia del tutto superata questa diffi-» coltà. Ma forse il far meglio in tale soggetto era impos-» sibile. Circa le sue opinioni letterarie, elle sono tutte » sospette, o almeno devono essere per gl'italiani. Gli » italiani sono figli d'Atene e di Roma, non di Teutone » o di Odino o di Ossian o di altra simil peste. Chi vuole » intedescarli od inculedonarli, fa opera mortale per loro. » Dico che gli ammazza. Il carattere d'una letteratura » non si può cambiare; e chi vuol cambiarlo, lo distrugge. » Se mai vi è verità dimostrata al mondo, questa è dessa. » La sterilità degl'ingegni moderni ha fatto trascorrere » in queste pazzie. Oh! date loro elleboro in quantità, » ché so dire che ne han bisogno. E sono piante imboz-» zacchite, che producono al più bernoccoli invece di dolci » frutti. Se in Italia non si dà della mazza sulla testa a » chi ammira e vuol imitare madama Stael, e Goethe e » Byron e Gualtenio Scott e simili, la letteratura ita-» liana è morta. Non che io non voglia dire che inli autori » non sieno stimabili per la letteratura loro, chè anzi » sono stimabilissimi; ma solo dico ch' e' sono peste, » veleno e morte per la letteratura italiana, e Sismondi in » ció è di tal farina. « Scusi lo sfogo ecc. »

Servitore C. Botta. Né Cano Borra solunto volgevasi al Cananto per istorici sussidii, peré che poch inelle storie piemontesi abbaudonavano all'ardua prova della pubblica opinione le meditate loro pagine, senza averdo dapprima consultato; el deé noto che il Lutra gli mandava per essere da lui correlle, di consultato del la trata gli mandava per essere da lui correlle, a vano del pari coll'opera gentile che prontamente assumeva per vantaggiare gli altrai.

Era allora il Canano ael dienstero degli affari dell' isola di Sardegna. Conocisitori il Misso, ch'erane capo, que' due centili spiriti si compresero l'un l'altro; e l'autore della Portuna delle parole, fattosi giuda al sorreauto nei magisteri della politica (), apprendenzgii ad un tempo le grazie dello scrivera, nelle quali, avverso all'ibrido stile, che in questa vantata palinguesi del pubblico insegnamento pare che affoghi i dettati dello scibile umano, non fu secondo ad alcuno.

Che più l'Alternando le gravi indagini dell'economista celle fantastiche ispirazioni del poeta e colle anabili discipline dell'arti genifii, addimostró la potenza del versatilo ingegno. Singolare complesso di mente calcolatrice e di poetica scialilla, rarissimo privilegio delle gagliarde intelligenzo.

Coa tutto ció, in mezzo all'ardore degli studii, fisso il Cananao alle patrie sventure, tenden l'orecchio al serdo fremito, che già d'allora, quasi unurmure lontano precursore della tempesta, vagamente errava per la sua città, sintomo di desiderii e di speranze troppo presto deluse; e con altri amici, che nell'intimo cuore divideano i scusi liberali del

Lettera al Cimparto del coote Pourco Litta, 4 novembre 1840.
 Milano.

<sup>(2)</sup> Dei 1854 dichiavax II Maxvo, che nel pelul di ottobre 1890, come prima ufficiale dei Ministre dull'Interno per gli riberto di Sandyena. Il dei stillene Peneras con la care gli divar, a quale applicate il riberto con consecutationi di consecutationi dei riberto dei 1872 fui di Maxon menso copo di divisione, rimantori fino al febbrio del 1893, nel quale fui cietto sottiluto del Precentarce presentar di gi. Sul (Archibic Consand).

suo (1825-1827), raccoglievasi nel caffè di Piemonte (1) discutendo i mezzi ad incarnare, quando il Carionano fosse re, i novelli proponimenti.

Quel misero principo, in ira aperta co suoi, vigilato dalla Corte, dissansi dal popolo, tranete la vita amara di chi non vede a ne d'interno che il gelo dell'abbandono e del sospetto, maturava anch'esso nell'anima duramente ferita un modo a riconciliarsi co l'empi suoi. Canto Atrimit veniva comunicando ai generosi del caffé di Piemonte que suoi divisamenti, per avere consigli el indirizzi. Ma nelle trepidanze del Cansovaxo, nell'altalena delle suo paure, non empre venivano ascoltati, o no lo erano che a mezzo.

Fatto re (27 aprile 1831), ritornavano le moltitudini agii autichi affetti e alle nuove speranez ma una turba di cortigiani, servidorame, di cui non seppe sherazzarii giammai, decorato il petto, ma tremante al suono di riforme citatdine, gli fit d'attorno. Gretti e retrogradi ministri lo avvolgevano per guisa nelle lenaci loro spire, lo impigliavano fira ostacoli e rifutti e fanciulesche vanisi ferrite; si fattamente lo infastidirano di stupidi lamenti sul passato, e di più stupidi terori sull'avvenire, che nello spirito oscillante del nuovo re,

<sup>(</sup>I) a No INI-26-77 conversions send erra net cells. Il Flemeste vasé per le present legate de somiemne di tentil de da semiemne di tentil. Contraver o Garrian, Catano Bercanson, Lanovico Satti, Fronanco Scorey, Lein Parrian, Alizantos Prinzia, Palmarian Parrian, Palmarian Parrian, Palmarian Palmaria, Palmarian Palmarian, Palmarian de Preside Catanos Prinzia, Il qualet di fettive gii antili, le severa: Il thereid e del prinzia del prin

<sup>«</sup> Nos era sè un arcademia, ni un'assemblea periodica, nè una società, giornalistica: una prizzone di custiciri al un diprezo ede imederical studii. » Sadunazano prima nel cade Fiorio in via di Po. Otter i suddetti vi enere venita. Gierrere Gassa: Il "antorio di d'isonorini", Asseaa Maximizia y « Cinasa Baixo» (Lettera Schorus 13 gennalo 1871, diretta all'antore di queste pagina).

cementavano il dubbio, la titubanza, e più fatale ancora, vi portavano l'abbandono di libere istituzioni già fermate nel suo pensiero, e ne guastavano la grandezza primitiva.

Eppure addentro vedeva le antiche piaghe del suo paese, il dissesto dell' escreito, i tristi guai della povera marina, e ne sentiva corruccio, e ne imponeva i rimedii; ma erauo - piaghe incancrenite, e gli ordini del re non potevano sradicarne le origini profonde, mantenuto dalla potente aristocrazia dell' eservito istesso.

A proposito di un disastro di mare nelle acque di Ventimiglia, cui sembravagli si basso andato incontro (mi varroi delle sue parole) e per iscreditare i suoi navigli, per mettere i un ridiccio il nome i italiano e perdere ad un tempo 100 oli » uomini con un principe della casa reade (0», dimandanolo un'inchiesta, homoutavasi che un gonerale seusasse le imprudenze di chi parve casiono di quella da lui chiamata dissonorende sevaturo.

E in altra lettem. « La disgrazia succeduta al Bevoldo e l'avrentura di Ponzocca, non buone lezioni delle quali ceredo abbia la nostra marina un gran biogno, peichè il rilateiamento e l'indicierena cui propende la nostra armana avavano pigitate forti radici nelle dipendenze della marina d'. Raccomanda it stesso i travagli di scuola degli zappatori del Genio e dei quali (aggiunge) soblati ed ufficiali hanno tanto bisegno ». Vuode che gli artiglieri facciano esperimenti per gli obici « perchè vedet » continua e un della continua della continu

Lettera autografa di Canto Albento, nell'Archivio Curranto, È del Iggosto: non appare de l'anno ne il luogo di essa.
 Altra sua lettera autografa, dirizzata ad un generale « Car le rela-

chement, l'indifference dans les services, etc. >

» del Genio ! Ah quale scorno (\*) !»

Franche parole, che annunciano in CARLO ALBERTO la coscienza d'una grande missione; quella di redimere il proprio escreito dallo sfasciamento in cui l'ebbe trovato (3); di sollevarlo all'altezza di quegli avvenimenti, che già in nube si andavano preparando, Generose parole, che avrebbero, ascoltate, risparmiato chi sa forse, ai battaglioni piemontesi i troppo tardi rimproveri del Bava, e le disfatte del 48 e del 66.

Questo, rapporto all'armi, Riguardo alla politica, è a notarsi quanto meglio di noi conoscesse, che gli stranieri più potenti impunemente non si chiamano giammai, perchè sempre dannosi a chi gl'invoca « sicchè, perdendo, rimani » disfatto, vincendo resti loro tenuto to »; e suggellando colla tua sventura la triste verità, che l'obbligo contratto coi forti è una vera servità, apprendi che il vincere coll'armi altrui, tutt'altro che gloria, è un confessare la propria inettitudine.

Come poi fosse convinto non potersi attendere dalla Francia che insidiose promesse e disinganni, lo dicano le due memorie lasciateci di proprio pugno. Inedite del pari che assai curiose, le aggiungo ai documenti (5),

Narrasi nella prima del suo ritorno, dell'abbandono in cui viveva nella sua Torino ; del suo riconciliarsi col morente suo re; dell'arti subdole di Francia, del duca di Modena e degli Austriaci, che gli apprestavano il brutto tiro di una seconda rivoluzione (6) per rapirgli la corona. « Bisognava

<sup>(1)</sup> Lettera citata.

<sup>(2)</sup> Cher ami ! Et nos travaux du Gente! Ah quele scoroo!

<sup>(3)</sup> Si veggaco i Documenti in fine al presente volume.

<sup>(4)</sup> MACHIAVELLE, Il Principe, Capo xiii.

<sup>(5)</sup> Documenti in fine al preschte volume.

<sup>(6)</sup> Il console di Francia a Genova si vantava dell'ordine avuto di far insorgere la città. Il segretario dell'ambasciata francese a Torino, operava anch'esso negli identici scopi. Il duca di Modeon, secondando la regina. assicuravasi un partito per Impadronirsi, spento il re, della corona, ecc., Memorie di Carlo Alberto (oci Documenti).

ua'armata (così egli); ma ci mancavano soldati, ufficiali,
 polveri, artiglierie; mancavaci denaro. Quest'orano le condi zioni del mio paese, quando, spento Carlo Felice, ne saliva
 il trono ».

Colle restanti pagine racconta il principe come avvenisse il compimeato di un fatto, la cui trepida aspettazione, la cui speranza fra il turbine degli eventi e le amarezzo del lungo esilio, coafortava di un raggio affascinatore le solitudini anosciose dell'amina sua.

Gettiamo un velo sui lutti del 1833, molto più che farono in parte l'opera occulta di quei ribaldi, che rivegliando aed giovane monarca coll arti infami della menzogua e dell'ingano, i tercrai di un'altra cospirazione tendeate ad istrappargli la corona, lo spingevano a mortali risentimenti, ai consigli di guerra ed ai patiboli (0. Tempi orribili furono questi, aè poté uscirne imancolto il nome del nuoro re. Ma sorvenuto il 1818, Canto Almaro cancellava ggli stesso quelle tristi memorie col proprio saque. Sia pace al martire di Oporto ed alla vittima della nostra libertà, e la riconoscenza di un popolo redeato

#### Dalle sue stanche ceneri Sperda ogni ria parola.

Ia quanto al Cirrario, il piccolo drappello del caffè di Piemonte al quale apparteneva; scioglievasi doleate, ma non avvilito, coll'intima soddisfazione di aver fatto il suo dovere.

L'impulso era dato: l'elettrica scintilla del vivereo civila pode hene comprimersi un istatue, una segenersi non mai; e quella schiera d'antesignani dell'avveaire, quelle giovani intelligenze, che nei taciti loro convegui anchava migliorate le sorti della terra natalo (1), veleva compiersi alcuno degli aatichi suoi voti. Quanta analogia fra quel nobile drappello

<sup>(1)</sup> BROFFERIO Storia del Parlamento subalpino, T. 1, Introd. pag. LXIII. (2) BROFFERIO. Opera cit. Introd. pag. XXXIV.

ed il lombardo, che quasi ad ua tempo dettava le pagine gagliarde nè facilmente dimenticabili, del Conciliatore I

Panermo Batno, che fu maestro al Cunanio nelle storicie de comoniche discipline (come il Bottomnos 10 fu nella lingua di Tacito e di Virgilio ed il Maxso in quella dell' Alighieri, continuava inatano a tener viva nel caro alumo la fede, la retittudine dei principii, severa da quegli estitamenti politici e religiosi, che fanno dell'umono un partigiano. Ascritto nel 1539 all'accademia delle seiente, fu nel 1529 delegato cel Panors da Canzo Atunaro ad una missione letteraria nella Srizzera e nella Francia, per ricercarsi gli antichi documenti della monarchia di Savoia. Passoto il San Bernardo, possato il Vallese, farnono a Losanas, Friburgo, Berna, Straburgo; e visitata la Lorem o la Sciampagna, si fermarono a Parigi, d'oude recavansi a Digiono, Chilon, Bressa, Lione e va dicendo.

Le risultanze felici di lero storiche investigazioni, sundevano il re di farle continuare nella Germania, en "cherolevano il redi farle continuare nella Germania, en "cherolevano del 1835 di, L'anno dopo venira lorocommesso di completario nell'alta Italia. Quello scorrere nuove terre nel fiore della vita e nella potenza del pensiero; quel trovarsi in mezzo a popoli, monumenti, consettudini, colture non conosciute in prima che nello pagine di qualche illero e sotto il prima, per così dire, delle opinioni altrui, purevano ridestare nel giovano Cumano il palpito di un' attra, vita, ritemparagli la mente a più profosolo meditazioni; « le nuovo corrispondenze coi più alti ingegui e cogli spiriti più gentili delle scorse città, da un semplice ricambio di storiche e letterario idee, come suole fra l'animo ben nale, rosavano alla dolevara ed alla santiti dell'amicinia.

Aveva egli già pubblicato le Storiche notizie dei principi di Savoia (1825); La Vita di Paolo Simeone dei Balbo (1826), e le Storie, così lodate, della città di Chieri in due volumi (1827),

Decreto 23 giugno 1832.
 Decreto 11 assegio di quell'anno.

delle quali si volleco due altre elizioni e che, ravvalorate da morti documenti, disvelvano i Oroganismo politico e civile di quelle fraglia di popolo e di nobiltà, di quell'ardore di paratisi cassociatori del medio evo, che surti in mezzo all'ire procellone di parte, ed avvivantis fra quelle, si direbbero un'anticsi dell'ett. D'austero Cuno Borra, assai difficile lolatore, e mi parereo (diceva) que' due volumi de-guissimi del dotte el accurso mo signero Cananzo. Certo non periramo le lettere in Piemonte, finch' ei ci produrra uomini simili a lui. lo gli ficcio allegreza in sin di qui si di questa sua nobile fatica, e già ne auguro delle maggiori, anoccobe duesta sia rich ramolto.

#### Parigi, 11 novembre 1827 (1).

Poi vennero Le lettere ad Eugenia sulla storia dei principi di Socola je Intestigazionia sulla morte del Canmanosca, 40; gli Opsucoletti storici e letteravii ciliti ci inciliti; Urbigine dei Opsumoti; i Conti I Astri; gli Amorti d'Aguece Vizconti; la Morte del Conte Reuso; le Fonti della storia circle di Sucoia; lo Società popolari; gli Oppiti dei nobili nelle libere città del Piemonte ed altri egregi lavori suoi, tutti quanti ingostiliti dalla vigoria del pessissire o dalla forma elegantissima del castignto suo sitia. Ni debba andarene qui sema ricordo la Roucota monunentale di didarene qui sema ricordo la Roucota monunentale di didarene del mante ricordo la Roucota monunentale di didarene del mante del Protes pubblicate per cellun cife. futto dello missioni storico-ci-lipenantiche per entrambi compiute nella Svizzera, nella Francia, nella Germania, delle quali veriana (como fi detto) incaricati.

<sup>(1)</sup> Archivio Cirganio, Corrispondenza.

<sup>(</sup>i) É. notorola II deverto del comme di Carmagnola II aporto ISA, estabilira rendienti di grasia silvary. Consanto per aver estocotta II departità della condenna, cone dettata de puer spirito di gelotta e d'involva, carcos il elechre condottiere conti Pazzactero Descone, detta II Carmaria, lutter e decoro della patria, fondatore in esta della chiesa e del convento di A. Aportino.

Accoglienze oneste a lielo elbero aliora dai capi della republicia el Valleo, dall'accademi di Francia, da tutto le città percorse; e fu pel Giranno, che fra il Gazzana ed i due grandi storiti Giranvollatos e Peter-Radra, si ravivarano in quel tempo le dolte corrispondenze: nè so venisse mai pubblicato il discorso dal Camanno medesimo pronunciato nella società delle scienza o Strabupgo (0). La stessa Mana Ciustina, vedova di Canto France lo incaricava della storia d'Allacomba; o a favorire gli studii suoi, facevalo viaggiare per tutta Italia, schiudeudogli in Roma il suo medesimo palazzo.

Ma se lo storico ammiri ne'suoi volumi, le pagine che più forse in allora s'improntarono della tempra soave di quell'anima squisita e dell'affetto che pur da lontano portava ai patrii monti, riterrei le sue novelle (1836), quasi tutte soffuse di quella dolco malinconia, e di quell'aura fantastica o romita della quale inebbriavasi talvolta fra le solenni mestizie dell'alpi sue. Perchè quà e colà (con un genere di racconti resi celebri dall'Hoffmann) nella Gola di Klus, nei Misteri di Malciussia, nella Povera Etelina, nel Pazza di Piss Madai, colorando leggende alpine, ci trasporta fra le patrie solitudini, fra monti eretti al cielo come ripidi padiglioni, od ai limiti silenti di qualche aperta convalle, o fra le morse di abissi interminabili nel cui profondo rugge e spuma il torrente, cho poi ci addita più lontano allargarsi limpido e tranquillo, per moriro ai lembi estremi delle candide sue ghiaie. Poetiche vallate entro alle quali gode smarrirsi con una specie di voluttà, per tutto avvolgere l'animo nostro nelle soavi contemplazioni del suo, E fu in Usseglio, che togliendosi giovinetto al frastuono della capitale, abbandonavasi nel silenzio ai prediletti suoi studii; là dove, più tardi, gli piacque avere un'elegante villetta col suo domestico santuario, col suo giardino, e dove la splendida

gaiezza dei flori, ad immagine della vita in cui non v'ha

(1) Discours d la Société des Sciences et d'Agricolture du Bas Rén
(Straitburg) par Locis Cinnano, 13 socii 1832.

sorriso che non aspetti una lagrima, è temperata dalla fronda severa di due cipressi.

Del 1839 fu collo Scioris nella commissione preparatrice delle basi di un trattato per assicurare, di pieno accordo cogli Stati italiani, la proprietà lelteraria, trattato cui tutti aderivano, che l'Austria soscriveva, ma rifiutavasi dal re di Napoli, cui parevano più rispondenti alla tutela dei portati dell'inereno le librarie contralizzioni.

Tre anni appresso (1842) fu il Cananuo collaterale del magistrato supremo della Camera dei conti. Parrebbe ancora che nel medesimo anno venisse incaricalo da Carlo Alderro per la formazione di un museo cristiano, al quale si riferisce una lettera assoi curiosa del padre Maccal.

 Paghi per me (seriveva questi al Bresciani suo conratello) il mio debito al Cinrario, e gli dica, che per

mandare a male il santo divisamento del re, di creare
 un museo cristiano, basta il farlo palese. Se a Roma ció

» si sanesse, tutte le strade si chiuderebbero all'useita di

» quei monumenti dei primi secoli, che solo Roma possiede,

D'etruschi, di romani, di greci, Roma ne può tuttora
 mandar fuori migliaia senza tema d'impoverire; ma di

» marmi, bronzi e terre cotte cristiane, ogni sottrazione

darebbe nell'occhio. Sappia pure l'intendimento del re il
 signor Broccio, ma non ne parli col papa, molto meno

» col segretario di Stato e con negozianti ed artisti di Roma.

» Io poi ho legate le mani, e con doppia estena; ed è te-» nacissima quella dell'amore per questa Roma, per cui mi

- farei trarre gli occhi; e stringente quanto la prima è la

» mia incombenza di — conservatore dei sacri cimiteri —

che è come dire dei più antichi monumenti della Chiesa

» romana. Con tutto ció, se vi è cosa possibile, Testieni la » eseguirà con mia intelligenza »

Roma, 8 marzo 1812 (1).

P. Gius. Marchi.

(1) Archivio Cinquazio, Corrispondenze,

Ma se da un lato Carlo Aleratro adoperavasi per la fondazione di un cristiano museo mettendovi di mezor i pesulti, lamentavasi dall'altro col Villazianassa, che re Carlo Fizico gli avesse dati all'università di Sassari (o. come altra volta incaricarsi il Cararacorro avverisse un canonico torines che «dispiacente citto eggi crederara narei confessori nelle pubbliche faccende, sul che non sarebbe mai Carlo Aleratro per transigere (9 ». Le suo pattico religione toccavano altro tella gli entusiani dell'ascettismo e della supersticione; ma i principii religiosi che avenno quasi del encolitico, celevano diunnii s'assi politici convincimenti. Era un tipo singolarissimo, che tenea del-l'incompressibile.

<sup>(1)</sup> Lettera 2 maggio 1845. Archivio CERARIO. (2) Lettera 12 novembre 1844, idem.

### CAPO IV.

La Francia ed i legali rescriani — Miniona reneta di Ciberrio e Colli — Desta il popole a tamulto — Levo forma e Ludi coedita — Ciberrio • Nasia — Indirina al Cibrario dei democralici terinosi — Carlo Alberto ed i fatti del 1838 giolicati dal Gioranetti — La marchesa Mosine e de carceri di Francia — Seguale barbario receisiano — Loulit francesa.

n questo mentre, se di qua dal Ticino la boriosa
brutalità dell'Austria pesava l'un di più che l'altro
sulla terra lombarta, dall'altra sponda per quella
vece le riforme nazionali, cui Blanc, Ginakano, Gionarari,
Arzonuo ed altri egregi consigliavano al re, un pò arilento
vere, per le sen falui preplessilé, ma pur venivano. In
quanto a noi, l'ispirarci alle pagine di que valenti, l'avriquanto a noi, l'ispirarci alle pagine di que valenti, l'avriquanto i noi, alla bainonte dell'Austria sospottosa. Fra
quelle pagine appunto è lo acritto di Lucio, Ginakano intorno
alle riforme del suo pane, divulgate dal flore dei prioridici
forastieri e nazionali, ricordate da quanti affrettavano col
desiderio la vicina riscossa.

L'inffrettava, scriveudone a Carlo Alberto, il Giovanetti; onde il re, di lui parlando al Castaonetto « bench' io non

» parteggi in tutte le sue vedute, devo aggiungere (scriveva)

» che la sua lettera contiene idee vere, elevate, profonde.

» Egli dice una gran verità, che divido con lui: che quando

» il momento della sventura sarà giunto, noi non dovremo » contare che sopra noi stessi; e se quest'epoca arriva

» per effetto di volontà incomprensibili, io spero, dopo Dio,

» nel carattere nazionale, come spero che il re non verra » punto meno al proprio popolo (Le roi ne manquera point

» à son peuple. (1) ) »

MEG

Ed in altra, 2 settembre dell'anno istesso « Aggiungete, » che se Dio ci fa la grazia di poter intraprendere una guérra » d'indipendenza, saró io soltanto che guiderà l'armata,

» e che in allora ho risoluto di fare per la causa guelfa ciò

» che Schamil fece contro l'immenso impero russo, Sembra » che a Roma si tengano in riserva le armi spirituali.....

» Speriamo »: e chiude la lettera con questo ardente e nobile suo voto « Ah le beau jour que celui ou nous pourrons » jeter le cri de l'indépendance nationale! (2) »

Brevemente. La rivolta scoppió (18 marzo 1848). Chi avrebbe detto che le stupende giornate di Milano, dovessero più tardi recarci l'armistizio del 9 agosto?

L'ampia tela di quel dramma doloroso, e delle cause che sperderano in pochi mesi le speranze e l'armi del popolo italiano, fu per altri già svolta e commentata. Dal Bava e dal medesimo Canto Alberato III, fino all'autore della D'plomazia europea in Italia (9), luuga serie di storici nazionali e forestieri facerano subbietto alle loro investiga-

Lettera di Caulo Alderto a Castasnetto. Archivio Cidradio, 5 generalo 1847.

<sup>(2)</sup> Lettera di Canto Alberto al Castagnetto.

<sup>(3)</sup> BAYA. Relatione delle operazioni militari da lui dirette nel 1848. — CALO ALERAYO. Memorie della guerra dell'indipendenza; Volume così dello il libro del re. Torino 1850. (4) BIANCH. Storia documentata, ecc., in più voluni Torino 1865-69.

<sup>(4)</sup> Dianes. Storia areaminista, ecc., in july torque control tool-

zioni la funesta guerra (U, delle cui fazi, largamente racconate per essi, sarebbe inutile il richiamo. Oltroché l'animo non mi regge di ravvirare le tristi ricordane d'una sventura quant'altre mai deploranda: narrar quelle fughe senz'artel i militi esterrefati i dissolvatisi come spirava la paura; quell'abbandono della terra lombarda agl'incaltanti nemici, cui ravviluppa un mistero al quale dopventitro anni, non è chi no tenti le dense touchre senza segonento. Besu'm' d'u'opo arrestarmi ad un gravissimo fatto in cui sosteune il Cunanuo con molta fermezza d'animo la direità di un'avuta missiono.

La città di Veneria, che memore sempre delle glorie anticle, al rompersi della guerra s'era fatta repubblica, volgendosi a quella di Francia per implorarne il braccio, volgendosi a quella di Francia per implorarne il braccio, di mandava suol legati (giuguo 1818) Alexabra GAR  $^{(0)}$ , il quali ben tosto si persundevano altro non essere talvolla le grampanate della Francia per noi, che colpi di gram cassa: la sua politica, gretto egoismo e gelosia de' popoli rinascenti a lei vicini  $^{(0)}$ 

I due messi veneziani ritrovavano in Parigi Bastruo vgahegeianie un libera Italia, ma di più stati democratici, come gli Uniti d'America; LAMATINE, sempre aero ed indeviso come la usa poesia, parlare talvolta di repubblica. Ital altra di ua nuovo trattato di Campoformio, Timusa prediffere un regno astalpino costiturionale (9) dappertutto una marmorea fredibezz; messuno che realmente soccorrovvolesse la povera Venezia e ricumoscrue la rembablica.

<sup>(</sup>I) CATANAO, Jaunerezione di Minon, Bruseller, 1869. — DANDON, I-VONDAMEN, LAURON, LA MILISTO INCOMENDAMENTA DEL MILITARIO INCOMENDAMENTO, LA MILISTO INCOMENDAMENTO, DEPENDAMENTO, DEPENDAMENTO, DEPENDAMENTO, DEPENDAMENTO, DEPENDAMENTO, DEPENDAMENTO, DEPENDAMENTO, REVOLUTION OF THE STATE OF

<sup>(3)</sup> BIANCH. Storia sudd. V. pag. 314 o seguenti; ma più ancora il PLANAT. Documents etc. Inisses par D. MANIN, T. 1, pag. 271 e seguenti. (4) PLANAT. Documents 1, pag. 251. Lettera Allante e Gar. 5 giugno, datori a spissico ed in francese, da noi recata per intero nel Documenti.

RADETZKI intanto ne allagava le terre. « Ecco il frutto (scriveva Maxin ai suoi legati) dell'adesione precipitata e » vergognosa delle città di Terraferma al nuovo regno, » Eccitavali quindi ad altri passi; ma di colà rispondevano. « Gli nomini del potere sembrano favorire Carlo Alberto. La riuscita in politica ha sempre ragione. Forse non trovano

» combinazioni migliori, o bramano gittarlo ad arrischiate » imprese, onde perderlo poi. Se così fosse, teniamo il re » troppo astuto per lasciarsi accalappiare (1). Qui la nostra

» posizione è falsa, od ha colto un cattivo momento; la » politica si fa l'un di più che l'altro misteriosa rimpetto » a noi; si direbbe una sensitiva che si chiude al tocco della

» mano. » E ben s'apponevano.

Già LAMARTINE, pensando a Nizza ed alla Savoia, ottenuta sollecita formazione dell'esercito dell'Alpi, il 29 di marzo annunciava sarebbesi in pochi mesi la Savoia congiunta al territorio di Francia (9, Brevemente; le clausole segrete fra Parigi e Vienna dal ricordato Planat si riassumevano (3); l. Promessa francese di lasciar fare gli austriaci in Venezia. II. Egual promessa dell'Austria di lasciar fare in tutto il resto d'Italia e di Germania la Francia.

Quel medesimo Basting, che ammoniva il Bixto (28 maggio) « La Francia è repubblicana, e la repubblica a Venezia e nella Lombardia ha diritto alla sua protezione, » sei giorni dono scriveva al Brionole, « Il governo francese » vedrebbe con piacere allargarsi in Italia il nuovo stato monarchico (4)

Or ti affida allo straniero più potente di te.

Le sorti dell'appena proclamata repubblica veneziana, da tutti abbandonata, precipitavano, e a buon dritto, sclamava il Gar: « Persuadetevi bene, che il governo francese » è lontanissimo dal voler porre in pratica le generose

<sup>(1)</sup> PLANAT. Lettera 16 giugno. Atmante e Gan, pag. 278. (2) Biancit, Storia della diplomatia europea in Italia, V. pag. 274 e

seguenti. - Marrin, Daniel Manin, Parigi 1830, pag. 131. (3) PLANAT. Documents 1, 279,

<sup>(4)</sup> Brancut, Op cit. T. v. 290.

promesse delle quali mena gran vanto in cospello d'Europa
 nelle sue improvisate dicerie. L'unico motore della sua
 politica è l'egoismo, e vede sorgere coa gelosia nell'alta
 tlalia uno stato potente (l).

Eppare Maxin negl'istanti supremi della morente sua repubblica, sognava ancora soccori francesi, e di il grande illuso ridomandavali a Bastuns (0, E però, como la Francia ridutara l'armi proprie a Casao Antararo (et a qual prezzo le vendesse al figlio a tutti è noto), negavale di reciso alla venezia, cui non restava che il dilemma, od i ricedere fra le sue ruine sotto l'agne dell'Austria, o di darrai a Canto Atsanto. La quel dilemma il violo de 15 tuglio (9), per cui venezia fondevari coi popoli lombardi e coi pienomitesi e la propria reprinta indipendenza, per quel patto di finsione, due commissarii delegara lo stato—Cotta e Cunanso—al soverno del opolo veneziano.

Persenti colà (6 agosto), e loro aggiuntosi il veneto CASTILLI, sponevano al governo provvisorio le avute comnissioni. Se non che venia loro avverlito, la legge del 24 lugito aggregante la Venezia si subalpini, non bastare all'intento; sulla per essa determinarsi durante il regime transitorio fino al riunirsi della Costituente; volersi quinti un'altra legre assicurante a Venezia i patti bombatii (0.

l commissarii sopperivano allora con un decreto promettente ai Veneti libertà di stampa, diritto di associazione, guardia nazionale, potere esecutivo esercitato dal re, ma con ministero responsabile; camere parlamentari; leggi ed

<sup>(1)</sup> Planat, pag. 328. Letters Winglio di T. Gar a G. Cantelli. Si veggano in fine al presente volume, sei Documenti, le lettere incdite Altarni e Gar. (2) Idem, pag. 342. Lettera di Manin II agosto 148 al ministro Habtide, e Gar.

<sup>[3]</sup> Dalt'Onoaro, Veneria F11 agosto 1848, con Documenti, — Contarint. Memoriale veneto, pag. 66. — Radatli, Storia dell'assedio di Veneria. Napoli 1855, pag. 175 e seguenti.

<sup>(4)</sup> Processo verbale di ricognizione per parte del Gorceno provvisorio di Venezia, dei Commissari del Re, 6 agosto 1848 (nel Documenti).

ordini attuali riconfermati; nessuna legge novella senza previo consentimento del governo veneziano. Tutto ció fino al dischiudersi della Costituente (i).

Al mattino del giorno dopo REALE, PAGLIDGE, MARTINENO. CAPEDALA, del governo provisorio; GGLIL, GIRBARIO E GA-SPIELI commissarii del re, presenti il patriarea di Venezia, il generale GUDILIMO IPER, il podesta Conara, Poocaansi, Mosoatzo ed altri, nella rala dell'antica bibliofecea firmanano l'atto di essoino della restaca città, mentre la croce di Savoia, per gentilio pensiero del Cimanno congiunta al leone di san Marco, sevatolara suttle antenne della gran piazza Fe.

Ma 18 agosto, un austriaco parlamentario, proponendo negoziati, portava, in nome di Wennow i rappresentanti veneti la triata nuova della ciaduta di Milano; e gli agosti nemici, primissimi dei qualti consoili d'aspoli e d'Inghilterra, diffondendola in un baleno per l'intera città, vi commoveano le moltitudini a malo stento da un proclama dei commissavii raffrenate.

Al mattino del 9 Danisia Manis presentatosi al Cinaasio, chiedendogli d'un tratto quale consiglio sarebbi il suo doce Carlo Alberto colla spada alla gola fosse costretto dar Venezia agli austriaci, — non apro discussioni (gli rispondeva) sopra ipotesi assurle ed impossibili e

— Assurde ed impossibili anch' io lo bramo, replicava il Maxis; ma siamo in tempi che anche l'assurdo e l'impossibile deve preoccuparci: compiacetevi dunque di rispondere. — Ed insistendo il Maxis.

— Dacché proprio volete, ripeteva Cunanno, il parer mo, ve lo diró, Venezia fondevasi cel Piemonte per essere governata e difesa. Quando il re nol potesse, la causa per cui Venezia a lui si è dala, più non sarebbe, e libera quindi ritornerebbe, com' èra innanzi alla fusiona.

<sup>(1)</sup> Rapporto di Luoi Cinnanio al Ministero nella commissione straordinaria sostenuta in Venezia nell'agosto 1888. (8) vegga nel Documenti).
(2) Istrumento di consegna fatta ai Commissarrii dei re il 7 agosto 1818 dalla cittal e propincia di Teneria (nei citati Documenti).

- Dunque, ripigliava Manin, voi non la dareste agl'inimici.
- No! piuttosto mi farei tagliare a pezzi.
  - Trasgredireste anche un ordine del re?
- Nol trasgredirei, perché il mio mandato è di prendere Venezia e governarla. Dove un altro me ne venisse, potrei accoglierlo o nó; ma vi so dire che rifiuterei.
  - E Colli che farebbe ?
  - Lo conosco, e non ha sensi diversi da' miei.

Daniele Mania, stretto al seno il Cinanio, se ne parti. Se non che il popolo cocietato dai fieri annunci, rovesciavasi a tumulto nella piazza di san Marco, e chiamati ad alta voce i commissari del re, voleva essere al fatto delle proprie seveture, e dei pericoli sovrastanti.

Per allora quell'atteggiarsi ad una sommossa fu scongiurato; ma in sul mattino dell'11 un altro messo di Welden portava copia dell'armistizio.

Risponderano i commissarii, non poter essi accogliere comunicazioni, në sospendere ostilità: frattanto il popolo, sospettandosi, come del 1814, venduto all' Austria un'altra volta, raccogliendosi per le vie, mormorava d'abbandono e di tradimento. Assai terribile s'era fatta la condizione dei due lezati.

Radunata la Consulta, nel darle avviso dell'armistico fatla, dichiarazno che, ufficialmente verifacto, cssi primi avrobbero tenuto il cómpito loro, restituendo a Veneria la sa libertà: che mai del resto non sarebbero passati ad atto, quale, per esempio, la consegna della città, che ripugnasse alta deltcatezza de alla adolità dei loro sentimenti 0: raccolti arrebbero i deputati del popolo; ma che intanto provedessero i cittadini alle difese, chiudendo i passi delle lagune.

In questo mentre tutti pensosi, e come vinti dall'arcano presentimento d'una sventura, vagavano scorati i veneziani per le piazze e per le vie; guardavansi l'un l'altro e s'ag-

(1) Processo verbale dell'Il agosto 1648 (ne' Documenti in fine).

gruppavano storditi quà e colà senza disegno, chiedendosi meslamente le notizie lombarde.

Ma în sul tramouto, poiché seppesi firmato un armistric, non ehée il popolo pir ritgeno; el ingressando fra 1s tentere della gran piazza di san Marco, invasi gli atridal pubblico palaçio, voleva quasi firente le nuove di Milano, del campo, della veneta fiottiglia; cui rispondendo il 16 m. 1 non averne alcuna, come fiume che dirompe, la folla trabocci, ed atterrale la scolle, forzate le porte, gridando abbaso i truditori, moret al comminsurii, precipitò nelle sale. Un Sarrot, lombardo, alla testa di quel parapiglia, s'ava già per trascinarii in mezzo alla molitudine, che dalla piazza gridavali siegnosomente o mai caduta.

La loro vita era in pericolo. Uccidetenti, protestata il Colli, ma ufficiali arvisi dell'armistizio non me a biamo; mè canza questi mi dimetterò. Fuvvi un momento in cui la torbida scena era per volgere a triste fine. Ma, sorvenuto il Castelli, innanzi tutto, diceva, son veneziano, ed all'istante si dimise.

Danker Mann presentatosi in quella sul verone, gettafo lo sguardo su quell'ampio ribollimento di popolo che ondeggiara quasi mare in tempesta, fu salutato da immensi upplausi, che in mezzo alle tenebre avean pure un non so che di fantastico e di pauroso.

Dimadato silenzio, la moltitudine (segno d'animi concitatt) di repente ammutoli. Risuluto parlò di commissarii, facendori granate della loro lealbi; ma il popolo ad un tratto, rompendo in alle grida: ebbasco i commissarii, siemo truditi, siemo venduti, roglismo Maxus, gli tronco la parola. Era un lumilo, un murmer profondo, che per quell'ampia oscurità pareva precedore i furori di più terribile rivolta.

Il Maxix si restrinse al Coult ed al Cinanano per cocitarli a distire il mandato ed a fir parte con lui d'altro governo, il che implicava l'accettazione di due compiti diversi, d'onde il giusto loro rifuto. Ma poi crescendo il frastuono e la procella, con subita risoluzione assunse Manin la dittatura: poi, fattosi al popolo che l'attendeva, per queste quarantotto ore, grido, governo io.

Gli evviva scoppiarono fragorosi, e quell'assembramento si disciolse, fatto pago alfine dell'animoso pensiero del loro Manin. Il giorno dopo, saliti a bordo del *Goito*, i commissarii piemontesi lasciavano Venezia.

Questi fatti con eloquente e calda parola narro il DALI 'Oxono, ran non a tutti di noto, cone il Ciana, ano fra tanto commovimento di un'intera città "quasi colta dalla tertifica, si comportasse per guise, che il 13 agosto, cessata l'ira frenetica di quei tumulti, deliberava il popolo di tenerelo ditatore con DARIELE MANIN. Ma l'onest'uome, avendo già ricevuto un mandato del re, non credeva porte accoplierne un altre, benchè per lui si lusignièreo. Non a tutti è noto come un giorne, vodendo non so qual insegna del benco di san Marco per lacernata, envoi egit a cençiche parole, da involare alla stolta profinazione que palladido delle giorie veneziane, che sono pure le nostre, e che primo il Cianano, non volle disgiunto mai dall'italo vessillo.

Vano è l'aggiungere, come poscia l'eroica città, resistendo tutta solo contro l'Austria intera, operasse miracoli di cittadina virtà.

Reduce alla sua Torino, fu il nostro Canaano consolato dalle ficilitationi di tutti i partiti per la salda e nobile sua condotta. Nè gli mancarono quella aucora del Circolo democratico di cola, che presideuto allora dall'avvocato Bnovrzato, tutta in se raccoglieva l'eletta delle sabaude intelligenze, e che ammirando il generoso e fermo di lui contegno fra quei torbidi contellamenti, delegava quattro contegno fra quei torbidi contellamenti, alcayava quattro

<sup>(1)</sup> Entre De Tranco amico suo, letterato di molto grido, gli servise offerendogli in quel punto la prepria casa e tutto è si essor una Ucananto ren già ricoverato a bordo del vapore. Il 28 gli reservieva perché superace che l'amico avera fatto quanterne lo poter no per dimostrargli che le circottane, quali si voglicon, non lasemano mai il semo dell'amicitia. (Venenta 28 agosto 1889. Corrispondenza Conano):

colleghi, perchè a nome della torinese democrazia gli si facessero interpreti del plauso di tutti (1),

« La Società del Circolo politico nazionale in Torino (così l'indirizo) presa d'ammizano della genevas condutta tenuta da Lei, signor cavaliere Cinasano, nel breve 
governo della Venezia, deputava i sottoseritti a testificarle di presenza la più sentita gratitudine dol poses degrammato e nobilmente da lei rappresentato. I sottoscritti, dolenti di non aver potulo adempiere di viva voce 
il mandato, lo fanno per iscritto, e sono certi che la bonà 
ge gentilezza del suo animo accoglierà questa testimonianza 
che le è porta per animi sinceramente cittadini, ed amorosi della grandezza o dignità del loro poses.

Torino, 25 agosto 1848.

LUIOI DELLA NOCE.
SEBASTIANO TECCHIO.
D. CARLO SECCHI.
MOSSONE AVV. GIUSTO.

Come dolci scendessero questi sentimenti allo spirito gentile del buon Chranno, il dica la sua risposta: « lu mezzo alle sciagure che travagliano la patria ita-

siana e che mi pesano sul cuore, cono labamo soave le perole confortatici de "mici constitudini intesa di approprato la condotta da me tenuta nel breve governo della forte ed incitia città di Venezia. Non è già chi lo creda di meritare l'enconio, che con si larga vena di gentilezza mi fu dagli egregi deputati del Circolo nazionale indirizzao. Ciò de venue da me dette od operato cer debito, era bisogno di un'anima italiana; era conforme ai diritti più comuni di diritto pubblico, di diritto costituzionale; era anti una semplice espressione di maturale equita, e fora' anche di solo buso aessu.

<sup>(</sup>I) Indicizzo 25 agosto 1848 del Circolo politico e unzionale di Torino. Archivio Cimanto, Missione di Venezia.

Lo splendido guiderdone, che piacque al Circolo na-

 zionale di decretarmi, è dunque proporzionato, non al é servizio da me prestato, ma si all'intensità dell'affetto con cui esso riguarda gl'interessi italiani, di cui tanta

» parte oggi si concentra nella libera Venezia. Prego dun-

que gli onorevoli signori presidente e deputati del Circolo
 nazionale di attestare a quell'illustre consesso la sincera
 e devota gratitudine dell'animo mio.

Torino, 26 agosto 1848.

LUIOI CIBRARIO.

Quell'egregio italiano di Vincenzo Ricci, ministro allora dell'interno, aggiunto il proprio all'applauso del Circolo torinese, felicitavalo del « senno e prudenza usata in quella pricolosa missione ».

 Fra tanta viltà » gli scriveva « e inettitudine d'uo-» mîni, la condotta dei regi commissarii în Venezia rimarră

una pagina onorata dei nostri annali. Non lieve compenso
 alle molte aoie e fatiche, incontrate negli scorsi mesi,

» mi fu la personale conoscenza di Vostra Signoria che da » molti anni venerava, come profondo istorico, non meno » che quale uomo d'affari, tra i sommi del nostro paese (1), »

Genova, 29 agosto 1818.

VINCENZO RICCL

Sia luogo al vero: discuta chi vuole, se fosse o meno l'invio dei commissarii nella quasi perduta Venezia inopportuno: io per me lo rilengo un grande errore ministeriale. Ma la loro condotta, come egregiamente venne dal Blaxcm definita, fa di onovati e forti uomini (9).

Auche il solo per avventura di cui pensosamente accogliesse Carlo Alaerto le franche parole, il senatore Gio-

Lett. 29 agosto 545 da Genova. Arch. Cinanio. Missione di Vanzia.
 Buxcui, Sioria della dipionissia europea in Italia. Vol. v. pag. 215.
 Il democratico Viscenzo Ricci, anima candida, liberalissima quant'aliri mai, felicitavasi al Cunanto, coc. s.

« Ho salutata (così egli) la soprascritta della tua lettera » d'ieri come se t'avessi riveduto in persona, e fu la prima » naturalmente che lessi col cuore brillante di gioia. Qualunque cosa tu mi dicessi ancora di sinistro, non poteva

» offuscare quella letizia.

« La condotta vostra în Venezia é staba subito lodatissimo.

Vi siele applițilati ad una di quelle idoe semplici e giuste, che pochissimi sanno cegliere; perché, massime in quelle confusioni, pochissimi sanno scendere allo strato in cui ai rivinea. Poi tutti ne sono contenti, perché il vero ha sempre la forza di soddisfare. Per me ti confesso, sebbene la meste nom mi si confonda di legieri ei non mi lorul difficile l'afferrar quante idee presentar possa una situazione, pur nom mi afficio che avrei fatto cosi bene.

« Sono andato dal re, o perchè la sua sventura mi commor altamente, o perchè volca dirgli scheltumente l'amino mio. Egli mi accobe molto onorevoluente; ma non mi pare qua sauscetti vo di sasumere l'energia che le circostanze richiedono, Quand'i ol o spinsi nell'argomento del generali, mi pardio i prima della divisione di Saturzo, che disse essere galantuomo, ma di poca levatura; poi fini per foccare dell'abdicazione.

« lo non era preparato a questa questione, e non so che vico abhia fatto, perché i affreté di soggiungere. — fatta una pace onorevole, o terminata la guerra. — Risposi allora vagnamente, chi era punto di grandisma considerazione. « Solia, che in febbraio ne lo dissunsi altamente: ma quanto non sono mutate le circostanze l'o crebo che tutti bano sono mutate le circostanze l'o crebo che tutti bano slagdiato, e più d'ogni altro il ministero l'asarco di prima e seconda edizione, che fu ministero stollamente tradictore perché prima, col ricuaser di stringere chiaramente

una lega politica cogli altri Stati d'Italia, crebbe la gelosia
 di Napoli e sgomentò il papa e la Toscana; poi coll'oc-

cultare al re (che mi disse non averne avuto contezza, se
 non indiretta dopo più di otto giorni) la proposta del-

non indiretta dopo più di otto giorni) la proposta dei l' Austria e dell' lighilterra, ci spinse a sostenere soli una
 guerra, che era troppo maggiore degli omeri nostri.

 La Camera dei deputati guasto ogni cosa colle sue puerilità; e Gioneari die il tratto alla bilancia, prima col suo impolitico e vanitoso viaggio, e colla sua idea sospettosissima delle diete italiane in Roma; poi coll'orgoglio

ambizioso del letterato che recó nel Ministero privo d'ogni
 cognizione pratica d'uomini e di cose; ostinato a supplire

con una sfrenata ambizione alla realtà, pigliando le grida
 di pochi arrabbiati per l'opinione del paese, e coltivando

la follia d'una leva in massa, mentr'era sommamente
 difficile la mobilizzazione della guardia nazionale.

Queste stoltizie.....non iscusano i falli del Capitano
 supremo, che sono pure molti: ma derivano, almeno in

» gran parte, da generosità d'animo, da abitudini di eti-» chetta e dal difetto di buoni e leali consiglieri. Io stesso

» per semplice buon senso ho preveduta in Senato l'ultima

catastrofe, veggendo assottigliarsi un esercilo di 60 o 70
 mila uomini pel tratto di oltre 60 miglia da Rivoli a

Marmirolo, ed ho pronosticato che l'assedio di Mantova
 sarebbe la nostra rovina.

Ma non è tempo di vane recriminazioni. Guardiamo
 in faccia la situazione. — DURANDO GIACOMO che è qui,

 ebbe il buon senso di resistere ad ogni suggestione. È uomo d'idee pratiche, che non iscambia le reminiscenze

uomo d'idee pratiche, che non iscambia le reminiscenze
 spagnuole colle realtà italiane. Il nostro esercito affranto,

» scorato, è nella più deplorabile condizione. Non so se in » un anno, malgrado la sapiente energia del Da Bormida,

un anno, maigrado la sapiente energia del Da BORMIDA,
 potremo presentarci utilmente al nemico,
 Tolti i capi juetti, non so chi sostituiremo, Noi pa-

ghiamo la pena dell'ignavia di trent'anni, e dell'arte
 tiberica di promuovere in tutte le amministrazioni gli

uomini mediocri; di reprimere gli studii; di sostituire al

- » merito la prescrizione, e di diffondere un languore servile
- » in tutti gli animi. Nota, che negli ufficiali subalterni v'ha

481

- » uno spirito frondeur molto nocevole nel soldato, e la
- » persuasione di non poter combattere coll' austriaco. Più » uno sdegno profondo per gli ultimi fatti di Milano. --
- » S'aggiunge ora Gioberti, che inebbriato di successi lette-
- » rarii, si tiene per un grande uomo di Stato. Perron uou
- » è per ingegno e per credito all'altezza delle circostanze,
- » mentre uno dei grandi mezzi di salvamento è il sapere
- » diplomatico, è la scelta degli uomini da mandarsi presso
- » i principi italiani e presso gli stranieri. Però che il pub-
- » blico buon senso farà giustizia dello stracco e discordato
- » scoppiar di Giorenti e di coloro che lo prescro a bandiera
- » per sete di ribalda ambizione, nè avremo a deplorare che » un bel nome offuscato, - Il re mi parló di mediazione
- » nel senso della linea dell' Adige. Per me sarei contentis-
- » simo, quautunque ritcnga, che sarebbe la prima guerra
- » Punica. »

Novara, 28 agosto 18:18.

Il tuo Giacomo.

Ma tornando all'eroica Venezia, partiti Colli e Cibba-BIO (1), i suoi destini venivano affidati al generoso Manin. In quanto al veneto e leale Castelli, riparatosi a Firenze, di là scrivendo al Cibrario (24 agosto), così narrava di sè. « Cento cittadini di me più utili alla cosa pubblica ha il

- » mio paese; ma uon credo ne abbia uno più sinceramente
- » appassionato pel suo bene di me. Senza aver avuta la » minima ingerenza negli antecedenti del 22 marzo, gli ebbi
- (1) Mentiva il generale Para, quando, rapporto al tumulto dell'11 agosto scrivera: « Arrive aux appartements qui servaient aux deliberations du · Gouvernement, je ne reussis point d voir les commissaires gouvernants. » auf s'étaient sauve pour se soustraire à la fureur populaire. » Manin, Sinvori, Annandi e cento altri gil han bene trovati e al posto loro, che non lasciarone un momento, passandovi la nolle senza guardia, e non partendosi da Venezia che all'indomani di pieno giorno, ed a cose finite.

» sacrificato tutto me stesso, dacché mi ha chiamato, e mi ebbi il consucto guadagno di chi con mano e cuore puri tratta la cosa pubblica — l'impoverimento e l'esilio. Il

 mio guadagao reale che ho fatto, è della vostra amicizia. Nell'animosa Venezia, omai perduta la terra lombarda.

dovea decidersi con un ultimo sforzo la gran causa della aostra indipendenza. Tutta sola contro l'Austria intera che per terra e per mare ferocemente la fulminava, per quasi un anno con indomita virtù ne la contenne fino a che, più che vinta, affranta dalle bombe, dalla fame e dal cholera, fatta segno allo stupore ed alla pietà di tutta Europa, il 21 agosto 1849 la misera soccombeva; e l'ultimo ruggito del suo leone mostrò alla Francia infida, quale popolo gagliardo e generoso avea coll'arti ingannatrici de'suoi protocolli, costretto a ripigliarsi gli appena infranti suoi ceppi.

Più tardi rivedeva Cibnanio la sconsolata città; e mentre le immagini dolorose del passato gli stringevano il cuore, chi avrebbe creduto che una celebre dama torinese, in grido allora pel suo versatile ingegno, e che della repubblica veneziana s'era fatta sui romanzi dell' Hamelor e del Danu un fantasima alla Victor Iluoo, scrivcadogli, si rallegrasse veder caduto fino dal 1797 « quel nido antico della niù raffinata cendeltà?

« Mi saluti la placida laguna (così al Cibrario la pit-· trice e letterata, marchesa Ottavia Masino Mombello). » Lo seguiró col pensiero ammirando le stupende, mara-

· vigliose reliquie di si gran potenza, ora annientata ed

 avvilita..... Se poi discende alle orribili prigioni, ed · entrando in quelle umide grotte, monumenti esecrati della

 più barbara tirannide e della più raffinata crudeltà degli · uomini, sente per le vene un brivido, e si scuote doloro-

» sameate nel ve ler macchiato di sangue ancora il marmo

» traforato su cui erano decapitati i prigionieri di nobile » schiatta, senza udirne le difese e dar ragione del giudizio:

» e se prova un indefinito senso d'ansietà di uscir da quei luoghi testimonii di tante bestemmie, e forse di angelici

» atti di rassegnazione, dica allora se la caduta repubblica

» debba compiangersi, o non piuttosto ravvisare una meritata » vendetta giustissima del cielo, e come tale ammirarla (t. ».

La povera marchesa non sapeva, che se fra noi la pubblicità dei giudizii e delle sentenze è un recente acquisto, nella barbara repubblica già dal 1624 i giuridici ditattimenti si tenevano a porte aperte; che prima ancora delle pagine potenti del Venra, del Giora, del Romagnosi, del Buccarra. Pietro Mocenido (1781) e Marco Barrano (1786) predicavano iu Venezia le grandi teorie sul diritto dell'accusato fino a s ratenza pronunciata, sul carcere quale precauzione e non castigo, sull'abolizione della tortura, sulla corruttela nella convivenza coi prigionieri, sulle riforme carcerarie, sulla immoralità del privilegio e della esenzione, sulla pubblicità dell'amministrazione delle imposte; cose tutte che sembrano trovati dell' età presente, ma che non erano sfuggite al senno veneziano di un secolo fa, quando nel 1781 la sala dei Pregadi riempivasi di veneti patrizii per udirvi le terribili parele di Andrea Tron sulla molle ed oziosa loro vita. Lo ascoltavano pensosi e ne ponevano ad atto i forti consigli (2), prima assai che gli affinnati eserciti francesi, tanto perche ne fosse la Francia alleggerita (3), calassero dall'Alpi a succhiarci fino alle midolle per apprenderci la civiltà, predicatori di non so quali indipendenze, come se la repubblica di Venezia fosse governo di tartari e di cinesi.

Ameno poi diventa il Tinens, dove parlandoci di veneti fatti del 96 e del 97, pigliando granchi sperticati, inconcepibili (0, vaneggia di lagune zeppe di reggimenti schiavoni, d'argento

<sup>(1)</sup> Lettern 31 Inglio 1856 da Recoaro.

<sup>(2)</sup> Romania. Storia elocumentata di Venezia. T. ix, parie i.

<sup>(3)</sup> It voulant (le gouvernement français) estayer une tentative hardie es ituite pour y nouveir ses armees . . . . . Une trentaine de mille soldats affames etaient conficé d'un jeune homme, etc. Tuxas. Hist. de la livel, in ch. xvn.

<sup>16)</sup> Narraci p. e. (Turas, T. I.a. 1700) del GURUX mantenutoti a lunco con 1700 unolla fin un vecchio edificio sent'acqua a serana pana. Que'l'inò soldati non erano che 800; in quanto al pane, avenu tutte la farine degli svatigiati e contigui molioi di Barbarraco. Per acqua pol non avevano che il lago di Garda, allo cui riva sorge il palarizo Martinego, nitro cui ferano chiuti.

che il popolo veneziano non si fosse lasciato vendere a!l'Austria senza lamento, e ch'erdi fosse caduto senza lambire. come l'agnella descritta dal Parini, la mano de suoi carnefici, e de' snoi traditori ().

Poveri uomini grandi, come alle volte sono piccoli ! Era d'uopo sacrificare Venezia; ma bisognava chiamarla prima imbelle, inorridire pel libro d'oro, un registro di nobiltà, e per gli orribili pozzi entro i quali, chi aveva sgozzate al Carmine ed alla Badia migliaia di vittime senza processo, vi trovava.... un prigioniero !

Selean dare i napoleonidi del molle e del codardo ai veneziani. Che direbbe ora il Tmens dell'assedio di Venezia (1818), raffrontato a guelli di Metz e di Sédan (1870) !

Da un cauto la sublime disperazione di un popolo, che sotto la grandine delle palle nemiche, mietuto dal cholera e dalla fame, non vuol cedere a patti, finché l'ultimo pane non terminasse coll'ultima cartuccia (3). Dall'altro il fatto unico nella storia, di due eserciti francesi che abbassano le armi senza colpo ferire!

Povera Venezia! Unica e sola in armi dono la battaglia di Novara, sola che fra i popoli ripiegati all'antico servaggio, sostenesse ancora la benedetta insegna della propria indipendenza, vedevasi tradita dalle subdole arti della francese diplomazia. Come a' tempi d' Attila, s'era nel 1819 tutto raccolto sulle venete lagune il lampo estremo della spirante libertà. La Francia repubblicana, implorata dalla morente Venezia a stenderle la mano, fingeva d'impietosirsi (5), ma

<sup>(1)</sup> Tau as, op. cit. T. 1, 380 e seguenti, Pochi storici contemporanei inflicavano tanti errori, quanti lo storico ilinetre raffarzonava sulle cone veneziane del 97; e parmi averne altrove toccati parecchi (Storie Bresciane. T. x, lib. xn. I tempi napoleonici).

<sup>(2)</sup> RADARLLI, Assedio di Venezia nel 1848-49. Napoli 1865, pag. 102. (3) PLANAT. Daniel Manin. T. L. Ivi le lettero ALEARDI e GAR.

per ricacciarla nelle mani dell'Austria, cui l'aveva cinquantadue anni prima infamemente venduta.

Che gli storici francesi, per coprire l'obbrobrio dei patti di Campoformio, se la piglino con Venezia 0, è ben naturale. Ma che l'italiano Canto asserisse caduta la repubblica veneziana per diritto di conquista, non era ca attendersi.

• Tutti consecono (ali rispondeva Maxus 41) i fatti precursori di quella catulat. Nel 1973 al regimento aristoeratico di Venezia sottiuivasi il democratico. Pra questo ultimo e la Francia non fin unai guerra. La Francia per lo contrario se ne diceva l'amica, la protettrice. Come allesti e come amici della renta democratia, poche schiere di soldati francesi entravano in Venezia, el occupatal militarmoute s' impatronivano del pubblico tesoro, derubavano le chiese, i lunghi pubblici. Frattanto Napoleone stringera il trattato di Campoformio per cui cedera aggi austrinci la Venezia, benche ono fesse ancor sua. Ai

lamenti ed alle proteste dei legati veneziani rispondera,
 che as l'Austria non gradisse loro, non avevano che a
 diéndersi, così fu spenta la veneta indipendenza per tanti
 scooli durata. Io qui non veggo la conquista. L'insultare
 con parde acerbe il leone caduto è ingeneroso. È imperdonabile poi quando queste parole sono contraria al vero.

Singolare per altro! Quel medosimo Tutas che sognando una repubblica alla Dunas — piombi, silenzio e libro d' oro, — chiamavala traditrice, la tradiva egli poi rompendo fede all'Alexanta ed al Gan. Del che mi vengano a testimonio i loro dispacci (9).

Il grava Taikus diviene quasi umoristico quando la chiama perfida.
 Cos'era il Direttorio, lorche prima ancora d'impossessarsi a tradimento della terra veneziana, la vendeva all'Austria?

<sup>(2)</sup> PLANAI, OP cit. T. 1, pag. 5 a seg.
(3) Si veggano infine i Documenti. Le letlere Alzagni e Gas da nol re-

cate, ci venaero dalla corissà del ng. Caccurri, egretario della Archivio di Stato. Il figlio di Maxin il deponera cogli atti dell'importante missione nel museo municipale Canara, d'onde gli esemplari a ma comunicati e dei quali tono licto arricchire in presenti memorie.

Il Planar non recavaci di essi che miseri lembi, e questi pure trasportati in francese; così le lettere del poeta ALEARU e dello storico GAR date a brani e infranciosate, nulla più serbano di antivo, ne forma, ne stile, ne integrità. Debito nostro è dunque rivendicarle. Poreri legati l'azano il 17 agosto, nel loro eclebre indirizzo al generale di Cavazona, altarano quest'ultimo grido.

Non permettete ehe nell'ebbrezza del dolore abbiasi
 ad esclamare con un po'di ragione: Sventura ai popoli
 che hanno fede nelle promesse della Francia!

A quest'ultimo lamento la Francia non badó, quasi dicesse:

Vuolti cost cott dore si puote Ciò che si vuole, e più noo domaodare.



## LIBRO H

#### CAPO I.

Cătarin esaster - Sodiese l'enigrazione ed il assolito renzisso - Ristia l portalogio delle finante - Suo disintereus - Minime Cirarin e Collegno persos Carlo Mileto in Particeglio - U'eccessia politica cel moli-reto - Caratiere el importanta di quel latesto - Oltraria giolezia da Bianchi Ciritiri e da l'imanuo - Fritulta con Francia da lai conclusta - Vala contro il Pare ecclesiatio - Gli zigari Carati - Ultario egli ospiti mantiniasi a lai confliati - Eletto ministro delle finante - Lellora d'Angilo a lai diretta.



a, ritornando al Cananto, nel 21 di ottobre il Giovanerra uno vecchio amico, relatore in Senato sulla validità dei tibloi, che aggiungovano quell'egregio all'allo senatoriale, plandendo allo storico illustre ed all'ottimo cittadino nell'ardam missione di Veneria, « siffattamente gareggio (concludeva) cel suo collera, di senuo ed i conzagio civile, chi non dubbio asserie « arer egil contributio a lasciar durevole e feconda venimienza dell'alta osalitre dei pienentosi fra quelle nobili » lingune, ove in grembo alle antiche glorie del leone di « am Marco risposa latta quest dell'Italiana vittà 0°, »

<sup>(</sup>i) Atti dei Parlamento Subatpino, Schone 1848. - Schalo, 22 oltobre, pag. 116.

Nê meno splendide suonarono le sue parole riguardundi un inlitizac de li parmigiani el piaceutini presentavano al governo sulle misere loro condizioni: perocché dichiarando al finistero « la necessità di far essare le intellerabili sventure da cui erano travagliali contro ogni ragione (mi varrò delle sue parole) e contro la lettera e lo spirito delle convenzioni », conchiudera, non potersi magiane, eme forma all'opera ministerinle presso le potense medistrici, quanto lo scorecce la nazione gagliardamente risolata a farla rispettare (0.

E fu pure in quel di, che volle insistere per l'urgenza di un progetto di legga, perbel fosse povechulo Ili indice emigrazione italiana <sup>(1)</sup>. Nobili sentimenti ch' egli esponeva, non coi solito atteggiarsi a liberale, e col dramantica accento di chi suppliase col gesto e colla voce alla oscillana delle proprie convinzioni; nua col candore di un'anima non al altro intenta che al bese e da lal dignità del suo paese.

Era appunto in quel tempo del Consiglio universitario; ed i poveri atudenti dell'emigrazione venivano per le sue cure lietamente accolti con tutte quelle facilitazioni, che potessero alleviare ne'loro giovani cuori l'acerbità dell'esilio (0.

Tre mesi appresso i senatori Lamanmona e La Спавнивь,

Atti del Parlamento Subalpino, 24 ottobre, pag. LE e 142.
 Atti citati; S-rione 1848, 27 novembre, pag. 249.

<sup>(2)</sup> Attl citati; Serione 1848, 27 novembre, (3) Idem, pag. 221.

<sup>(4)</sup> Ideas.

allegando i veneti non aver, mai desiderata l'unione; parevano opporsi alla legge, che assegnava all'eroira loro città, combattente coatro gli austriaci, il sussidio mensile di 600,000 franchi.

Non ci volle di più perchè il Cabrario, dimandata la parola, ribattendo la falsa accusa coatro i veneti lanciala, reso conto della sua missione quale mandato appo loro dal suo governo, e propugnando il sussitio a Venezia decretato,

suo governo, e propugnando il sussidio a venezia decretato,
 essa è nemica — replicava — dei nostri nemici: li divide, li
 combatte. Il nostro utile richiede che si soccorra, si man-

tenga, si afforzi Venezia. La ragione di Stato si accorda
 coi sentimenti del cuore; io voto per la legga.
 E la legge fu a grande maggioranza convalidata (1).

Di que' medesimi tempí fu chimanto il Cinnano dal voto policare a sedere nei consigli della città e della provincia di Torino, giorando l'una e l'altra dei proprii lumi. Re VITTORIO EMANUELE volca mandarlo ambasciatore presso Pio IX; ma sapeudo il ponteffee in Gaela ed ospite al Bonnox di Napoli. Cinnano se ne scuss.

Poco appresso veniragli il Pexazu offrendo a none del re quel magico portaloglio dell'efinanze, che a parcechi suol far venire l'acquolina ia hocca; e questo ancora (8 dicemper 1888) rifutol 60; e mentre a'nostri di v'hanno padri della patria, che deplorandone il vuoto crario, a'inta-seno così bel bello no no quanti osorarii a un colpo solo, mai che al Canaxno di tanti e luvrosi ufficii ad un punto sostenuti, volesse più d'un unico stiperadio. Raro esempio di quel nobile diinteresse, che tutti applaulono, ma pochi sanno mintre.

« Caro Cinrario, — scrivevagli un giorno il re, — ri-» tirandosi N. . . . dal miaistero, penso dargli il gran

<sup>(</sup>i) Atti citati. Senato 1849, 13 febbraio, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Nota del Cinanato ad una interna del Poxicia e Mi ricercò di accettare il portaleglio delle finance, instituendo molto a nume del re. Addussi » molte e valide ragical per incusamene. Lo personat, od almeno credetti » di averio personao, Patro è che non accettal, » Il perioleute designato al motro Midsicero era Massaso Patrotto, 8 dio, 1885.

» cordone di s. Maurizio. Difficoltà più grave è il desiderio » da lui dimostratomi di due pensioni — Guardi se ciò è

» da fui dimostratomi di due pensioni — Guardi se cio
» possibile — Mi conservi la sua cara amicizia (1), »

Il suo Aff.mo Vittorio Emanuele

Ed in altra del medesimo re, « Maestro T . . . . . . . . . mosso da fremito italiano, conta tenere la sua pensione. . Non avevo capito bene; ma desidera pure che se ne dia » una consimile al suo flebotomo, ed io con ardimento ita-

» liano sottopongo il fatto al suo criterio ece. A rivederla (2). »

Suo Aff.mo Vittorio Emanuele

Sia lode al pungente e lepido sarcasmo contro questi cacciatori di onorarii e di pensioni.

Ma il buon Cinanuo non poteva capacitarsi dell'arte di arricchiro a pubblicho spese, che facera miracoli non per anco cessafi. E però se un'antica matrona, la marchesa ru San Tonnaso, più tardi non avesse con uno splendido legato rimeritata cotanta onestà, dopo tre ministeri da lui sostenuti, sarebbe morto poro meno che povero, com' en nato.

Fu detto di convincioni ministeriali. Io non diseuto: solo avverto un fatto. Quando Vixexxo Rocz, una gloria dell' antica opposizione, anima liberalissima, ministro allora delle finance, nella tornata 19 marzo 1849 asserva; non doversi guardare le persone componenti il ministero, e qualunque ministro destinato dal re meritarsi la fiducia della nazione, leradosi il Canavao, dichiarava, che lo strano principio scoavolg-rebbe gli elementi più comuni del diritto costiturionale processi di comuni contratti del principio di contratti della discontrata costiturionale processi di contratti della discontrata di contratti di cont

Ripigliando i fatti da noi lasciati per un istante, al

(1) Dall' autografo.

(2) Idem,

(3) Atti del Par'amento. - Senato, 1849, 19 marto, pag. 82.

12 marzo 1819 l'armistizio fra l'Austria ed il Picmonto fu denunciato. Al 22, la catastrofe di Novara diè vinto il campo alla tedesca rabbia. Il 23 Carlo Alberto abdicava. Il 19 aprile già trovavasi ad Oporto, dovo cadde infermo.

Che non fece il nostro Cibrario per dividere con lui l'amaro calice dell'esilio e della sventura? Tutto fu indarno. Risoluto di non aver compagni che il suo dolore, nol permise, nè volle mai che al figlio, cui trasmetteva (e in quale stato!) il regno, mancasse la fida scorta di tanto amico, e il senno di tanto magistrato.

Quasi conscio dell'avvenire, il Cibrario obbedi con mesta rassegnazione, trafitto il cuore da un'amarezza crudele, che gli fu poco appresso raddolcita dal sapersi eletto con Giacinto di Collegno, perchè a nome dei senatori portasse al principe caduto l'espressione del loro cordoglio e delle profonde simpatie degli animi loro.

Misero re! Sulla terra dell'esilio, seriveva al Casta-GNETTO la lettera del 16 maggio, che il Cibrario in parte ha pubblicata: ma inedito v'ha un brano, che non debh'essere dimenticato, e che palesa la delicata natura della

sua lealtà. « Quant'à nos affaires avec les finances (così egli) veuillez · hien vous rappeler que je ne veux absolument point · que vous parliez ni des galeries ni des objets d'art. Pol-

» lenzo est puis une affaire bien délicate eu ce moment · dans lequel l'Etat est accablé des plus cruelles et af-· freuses charges. Je préférerais manger du pain noir tout

 le reste de mes jours, plutôt que l'on pût dire, que dans » une epoque aussi terriblo je suis venu agraver ou cm-

 barasser encore dans un intérêt personnel les finances · de l'Etat; et puis encore Victor préférerait il etc. Je

· penso en resumé, que le moment n'est pas encore venu » de traiter la cession de co château aux finances, quand

meme le nouveau Roi l'approuverait (1) ».

<sup>(</sup>I) Avuto lo copia contemporanea

11 28 di maggio 1849, due cavalieri, passata mestamente la Sierra d'Alcomba in Portogallo, attraversando floridi campi e solitudini alternate di sabbie e di pineti (1), giungevano ad Oporto. Erano questi il Cumanio ed il Colliono,

Nel silenzio di un'erma casetta, al confine dell'Europa, sulle rive dell'Atlantico, alla destra del Duoro rivedevano colà, stanco della vita, quell'esule infortunato. Canto Alberto gli abbracció, e le lagrime di entrambi bagnavano la scarna e tremula mano del principe, che a stento si reggeva. Non rancore, non ombra di amarezza era nel pallido suo volto; e con maestà dolcemente serena loro parlava delle sue sventure, come fossero un brano di storia antica già passata al giudizio della posterità, sicché parve più grande assai, che non ai giorni venturosi in cui vedevasi rallegrato dal plauso e dalle benedizioni di sette popoli. La grandezza dei sacrifizii avealo circondato della propria aureola. E fu allora che al Ciananio ed al Colleono, ch'e' diceva sue vecchie conoscenze, pronunciava le memorabili parole: « La provvidenza non ha permesso il compimento dell'ita-» liana rigenerazione. Confido che non sarà che differita. »

Terminata la triste missione, con lui rimasto il Cibranio, ne consolò per oltre un mese le solitudini del cuore, temperando colla blanda parola dell'amico il silenzio pensoso di quello spirito desolato.

Giunto l'istante doloroso del separarsi (2 luglio), abbracciandolo il principe teneramente « si ricordi, gli disse, · che l'ho amato tanto. » Cari accenti, ch'egli accolse coll'anima straziata, ma che gli valsero per tutta la vita l'ineffubile conforto di emozioni mestamente sonvi.

All'indomani, imbarcatisi i due legati sul vapore il Vesurio, si portavano a Lishona, dove Cheragno recatosi dal re di Portogallo, rendevagli grazie a nome del Parlamento e della nazione, pe'riguardi affettuosi cui volle riconfortato

<sup>(1)</sup> Cmnu-10. Lettere scritte in un riaggio di Syagna e di Portogallo nel 1819 (liotta 1668). Leitera aiv., pag. 322 del vol. m. Scritti direcci del conte CHBARIO.

il triste esilio del proprio re. Poi sul Pacha, vapores ingilere, ed suo compagno fu a dibiliterra, ove ebbe a fare remotivo compagno fu a dibiliterra, ove ebbe a fare sul monico quarantena. Mu utilimo il Gunanto. • In mezro al positi di quarante di come di di una sole africa come di di una sole africa come di di una sole africa come di di una come di come

Salgati a Gibilterra, quindi ad Algoriras, v'aspettarono tre giorni de primoro godistano, il presimo di tutti vapori, che nolcasvero allora l'onda marina, e di il cui spezunolo capitano garagiava in honta cius marigilo. Approdarono na Calico, e qui lasciato Collazono, si reci il Cunanno col Monanthono, a Genona. Emno le tre pomeritiane del 28 lugito, l'era in cui, vinto dal cumulo de' suoi dolori spirava Canto Altenstro il.

Come fa a Torine, riferiva il Canano in pieno Senato le risultanze della sun missiono fi. All'indomani (ragosto) giungrua l'annancio della morte del re, li cui splendidi funerali 
venimo dal Canano i ielesso presieduti (2, cun' ebb' epil 
dopo soscritto nella basilira di Superga il processo v-rabado 
dalla tumulazione, dettata l'epirarde del suo sepolero: 
estremi e pietosi ufficii, che lo storico di un principe 
seruturato alle stanche une ceneri ebbe resi, e Ed io pure, 
(così citude il Cinnano le meste pagine a lui consacrate) 
contembara o re l'ultima volta, o mio larginato si-

(2) Atti del Partomento, 1819. 7 agosto, pag. 5.
(3) Da lui composta, leggerasi a Portanuova, da cui passavano la spoglidell'infetice, la seguente epigrafe:

> Oh quale a far più tristi i tristi gioral, Da noi partivi, Alexano, e qual ritoral i Sospir d'Halia e simbolo e bandisra Sul tuo concre sacro è scriito -- spers.

Cinanato Naticia sulla vita di Canto Albrato. Torino per Botta 1861.
 pag. 196.

Ma noi toccandosi dell'uomo, dimenticaxamo per un sitante lo serittore italiano il quale, benchi travolto nel turbine delle pubbliche faccende, già dal 1879 avevaei recata la più bella e più largamente concepita delle opere sue — E Economia politica del Medio Eco.

» colse gli ultimi sospiri del magnanimo re (2) ».

Il comparire di quelle pazine fu la subita rivelazione di un ordine diverso di indagini e di scopi, di nuori caratteristici svolgimenti dell'organismo sociale del medio evo. «Splembilo barro» e qui neriume il Rasvarzo ob, da cui ri-«ulla come si posca in bell'ordine congiungere, lo squisito » senso dell'arte, la profonda entrica del pensatore e l'analitica e pariente finitezza dello storico ». Del resto, non è mio divisamento lo intattanereri a dilungo su quel graddettato; però che più dello storico, largamente per altri fatto conoscere (0, è mio proposito parlarri del magistrato e del cittalino, deve appunto è notata la brevità de sico biografi.

<sup>(1)</sup> Lettern 14 maggio 1851.

<sup>(2)</sup> Cinhanto, Motazie mitia vita di C. Alzento.

<sup>[3]</sup> Bentumo. L' Economia política del Medio Evo del conte Lutos Cina vino, 1843.
[4] Scients. Notizie della vita e degli studi del conte Lutos Cimanto. 1871.

Nella gram<sup>1</sup>Op-ra di cui parliamo, tu assisti al primi albori della rinascente civillà Intina, cha ol dilagare delle unaiche razze, dat barbaro uludato impaurita (0, parce nascondersi fra le tenchee dell'eta, le ripoparire che al diradarsi di quelle, lvi è l'origine, ivi l'intina condizione dei nonzione contanti dal prime e gramo ricordo di qualche console, di qualche statute, al divroupere generoso di quella immensa fin indarno combattuta dalle irregioriatudini dell'ira di parte, che dal labiro stegnoso dell'Axionius strappé contro i Marcelli de'empi suoi l'accetta accusa.

Ivi sono i germi, lo svilupparsi energico delle fraglie, dei paratici consociatori, quando appunto le rabbie fraterne,

<sup>(1)</sup> BROFFEIDO, Storia del Permonte, Parte II, 99. « Le lettere riducevanament al archiv, ed an compliante del archiv, ed an concelle di palazio ceso. E o civili Storia del Perfamento. Introdozione, 187. « Il cuoro e l'ingegno [solico Vana O Alarato) ermo proscritti. La poecia le la storia no ceistrano più s. (2) Cana alta Carono comia politica. Vedi anche l'opera auxi. Origine e proporciui delle Intiliusioni della monorrichia dil Serion.

<sup>(3)</sup> REVERE, REGALDI, DALL'ORGANG, DE BORI CIABO CON IUI. -- Aliro che poivere di vecchie pergamecoli

<sup>(4)</sup> Manzont, Urania.

sprezzando i vincoli del sangue e della patria, giltarano deutro agli animi bollenti il tumulto delle toro tempeste. Ivi per ultimo ha la storia del principato, emerso dall'ardue lotte per lui suscitate, di popolo e nobilità, per le quina nato in prima nella biecca del capitano di ventura, passava gradatamente agli splendidi palagi dei Marone e dei Viscostri. Ribetando la notte di seccio liontain, è toccamione i

misteri qualche volta più renitenti ad ogni soluzione, ci presenta la vita, le consuctutini, i patimenti, le gioie di interi popeli in quelle varie for fasi, che glis crittori artistici, non volti ad altro che all'effetto teatrale dei grandi avvenimenti, non avvenno sin qui degnate d'un guardo. E questa é pura, solenne, profunda istoria nazionale.

Tutto è svolto in quel volume colla facilità maravigliosa dell'autor suo, di cogliere l'espressione, la parola che più rapida, più eletta, più incisiva colpisce l'idea; d'onde nelle sue pagine la pienezza del pensiero, la concisione della frase. l'evidenza che ne trascina con lui; diró di più, quel nerbo che qualche volta lo accosta al fare antico di Taciro e di Tucipine (1). Ne già che il gran subietto della Economia politica, nel suo più vasto significato, quivi appaia totalmente compiuto, o come diremmo, per ogni sua parte notomizzato. Egli stesso, l'autore, lo presenta come uno specchio dell' antica società, adottando non una scientifica divisione; bensi quella, che gli si porgera più facile o più naturale. Ma v'è calor di parrazione, splendidezza d'immagini, che danno vita gnasi poetica all'investigazione dell'erudito, e che ribattono la stella accusa di chi disse bandito dalle lettere piemontesi dei tempi di Carlo Al-BERTO, l'ingeguo ed il cuore; aspro detto, che egli stesso, l'inesorabile accusatore, colla vivacità de' suoi dettati senza avveilersene smentiva. Diró anzi francamente, che la scuola istorica piemontese, inaugurata dal Terraneo, sotto Prospeno Balno piglió nobili indirizzi, rivendicandosi largamente dei rimproveri severi del Paciaudi e del Muratori.

<sup>(1)</sup> BERNEZIO, Della Economia politica del conte Cienanio.

Ma lo stesso ab. Paciaudi torinese, non era l'uno de' più severi e indipeadenti spiriti, che in tempi cortigiani altamente parlasse della dignità dello storico italiano, con parole degne di Foscolo, del Panni e dell'Alpeni?

Interrogato da un'eletta di Parmensi intenti ad una storia della patria loro, come dovesse farsi, « In storia è la face » della verità (rispondeva), ed il vero non può dirsi se non » vi è libertà di scrivere. Questa libertà può sperarsi in » Italia? Diro di più; può ottenersi dove lo spirito domi-» natore del governo è farcito di pregindizi, di piecolezze, » di superstizioni? Un momento di riflessione sulla costi-» tuzione politica del paese, fa conoscere ch' egli non è fatto » per la libertà letteraria, e che i filosofi non possono avere » appoggio e fortuna costi. La storia deve abbracciare l'in- dole di tanti governi che hanno costi dominato disfacendo » gli uni ció che gli altri avean fatto. Che ginepraio è cotesto » da non riuscirne che coi panni laceri? Niun sovrano vuol » che si biasimi le sue leggi, le sue disposizioni, Eppure » lo storico, se non vuole adulare, bisogna che vituperi. » censuri, condanni e prepotenze, e usurpazioni, e ingiu-» stizie. Chi oserà chiampre ad esame quale dei potentati » avesse un giusto diritto più dell'altro? Una storia di tal natura non potrebbe scriversi che nelle isole britanniche. \* ove la libertà ha il suo asilo e il governo lascia stampare, » e quel che è più, non ascolta le lamentanze dei principi. » perché da niuno dipende. - La parte della storia eccle- siastica poi per qual via trattarla? — Soffriranno mai i » preti ed i frati che si attacchi la memoria di un papa » che fu principe crudele? Si avrà tanto di petto per par-» lare aperto? - Uno sciame di cucullati, di preti, di uomini che oggidi sono potenti, griderà eresia, scandalo, miscre-» denza. Evidente è il conflitto che deve nascere tra la filosofia » e la credulità: fra i dotti che faticheranno, e gl'ignoranti » che dovranno decidere », (1) - Io non so quando il Baor-FERIO, suo concittadino, più libero parlasse.

<sup>(1)</sup> Epistolario Paciauni dal 1730 al 1784. Manoscr. della Parmense

Ma le acri punture del Bnorrano, il sabaudo Eraavora, no torrano alle storiche e scientifiche pubblicazioni dell'accademia di Torino e della deputazione di storia patria quella importanza, che dal voto nazionale e forastiero loro venne riconformata.

In gunnto al Cibrario, l' Economia politica del medio ero, che sola basterebbe alla celebrità dello scrittore, non fu solitaria; perché l'auno appresso (1840) infaticabile sempre, ci presentava tre volumi della Storia di Saroia dal IV secolo ai tempi del conte Rosso, il vu AMEDEO, l'ultimo dei conti ed il primo dei duchi, cioè non oltre il secolo xiv. Che se per altri fu riccreato da quel secolo in poi lo svolgimento della politica di Savoia che si rannoda coll'vin Amedro, le più difficili, le più tenebrose età della storia loro, e più dalla critica evitate, venivano dal Cibrabio messe iu luce. Nè sono ad omettersi le Giostre ed i tornei della Sevoia (1839); i due trattati, l'uno intorno agli schioppi del 1374, e l'altro delle Fonti storiche di Ginevra, accolti in un volume (1810). Poi venivano gli Opuscoli dirersi (1844), pressoché tutte istoriche monografie, dove quella sul Commercio degli schiavi di Genora preludeva per avventura all'ampio lavoro intorno al servaggio, il cui terzo ed ultimo volume da due anni composto appo il Civelli, attendesi tuttavia, nè credo per colpa dell'editore.

Un'altra memoria che destó qualche rumore, fu quella interno alla artificirio del 1900 al 1700, stampsta nel 1946, tradotta in francese dal Tracoreu, e della quale useivano cinque
italiche edizioni. Comparivano l'auno dopo (1817) i due voluni della Storia di Torino, che lasciava dietro se quella
del Pracose, del Tesarno, del Guante, del Franzano, desti l'ittiti, lodatissima per la chiareza del dettato e per la
diligenza delle investigazioni, ci alla quale fa degno riscontro
la grave istoria natire di quella città del cav. Cano Prosus.

« Se ho detto bene della storia di Torino » (così al Cabrario quel libero intelletto del Biancia Giovini), « ella non » deve saperne grazie a me, ma bensi all'autore della stori » medesima, che ha fatto un buon libro. — Se fosse stato » cattivo, o non ne avrei parlato, o non avrai potuto lodarlo.

E parrebbe omai tempo, che cessasso in Italia questa servità di apargere incensi sopra ogni frivolità e ciarlataneria letteraria per ciò solo che ne fu mandata copia ai giornalisti, simili ai preti quan lo sono all'altare, in cui v'è uno che profuma gli altri, ma poi vuol essere

» profumato egli stesso (1) ».

Pur di quell'amo uscivano i Pensieri nille riforme di Canto Atanaro; e nel 1850, i mesti Riccordi di una missione in Dortopollo, pagine commoventi, nelle quali, più che del auditio, spira l'affetto dell'amico depositario della ultima aspirazio, degli ultimi consigli di quel principe sventurato. Nessuno miglior commento potrà mai desiderarsi della venturosa e travagliala sua vita.

Ma difficile sareble il lener dietro alla mirabile attività del Camanto, di quella nobila intelligiono, che per quasi mezo ascolo dispiegossi multiforme, con iscorrevole dettato e con viveza d'imnagini, che riscablano latvolta le pagine pria secree dello sotrico e dell'erudito. Ne qui poso trattenerni dall'acciungere intera una lettera, che nell'ottobre del 18st il venerambo Tossasso coli dirizzasso.

« Permetta, che lasciando i titoli del ministro, mi volga al letterato, che la spesa i muoleste e frutturos fatiche la vis. Appena ricevulo l'onorevola dono di loi, era mio desiderio siaginicarde la mia gratitudine. Ma i imo dovere era il legzerne almeno tanto, che il ringraziamento ne susisse più sincore o più piemo, e lostano dall'ombra d'egni vile lusinga; del quale sospetto mi salva il novi poteri o nel mio saton ulla attendere dal ministro nè accettar nulla, e voler sola la stima dello serittore e dell'omon, Dirise che al suo libro, io che so tunto peco, apprendo ansai cose, certo non è lode grande; ma posso aggiungere, che da pochi altri di fresco usciti in Italia, altrettanto, in altrettanto spario apprenderei.

(1) Lettera 23 settembre 1847. Archivio Connanto. Corrispondenza.

E quando uomini di si opposti convincimenti, come. il Braxcan Giovixi e il Torazasco, di si diverso giudicare degl' intelletti italiani e dell' alta missione della patria letteratura, colle forme loro proprie, ma coll'eguale franchezza e libertà di spiriti indipendenti, riconoscono l'importanza delle opere di Livoi Camana, d'uro po è bene convenire con essi,

Eppure in mezzo agli studii suoi non ebbe dimenticoti uso loi tante i còmpiti del magistrato. Nel marco del 1819, qual preside con 'era di un comitato cui spettarano Ravras, Roccano, Broccorpaco e Mazzonar, dettara un progetto di lezge sulla responsabilità dei ministri, largamente discusso. Nel marco di quell'anno era già presentato alle Camera nazionali: un il Parlamento, la nazione, tutti i cuori caliani, commossi anocca dalla catatrofe di Novara, non pensavano allora che alle difeso della patria ed alla ribossa.

Fu peco appresso (Tagosto) il Cibrario della commissione permanente delle finanze, Il mese dopo riferiva in Senato sul progetto di legge riguardante le riforme da introdursi nelle università della Sardegna (1); mentre più tardi, chiamato dal Nigra ch'era ministro delle finanze, ad assumere la direzione delle scompigliate dogane, dato bando ai vieti abusi di quel povero dicastero, ed opponendo all'arruffata contabilità l'esattezza del calcolo, ed all'oblio delle sorveglianze nei coroi doganali tutto il rigore della disciplina e dell'istruzione militare, risollevó quel ramo importantissimo della pubblica amministrazione dai miseri tirocinii del passato. I suoi liberi principii, le sue storiche meditazioni sulle cause della prosperità e dello scadimento dei popoli, lo facevano aperto propugnatore del libero scambio. Dividendo col conte di Cavoua, su questo rapporto, le sue convinzioni, combinando un trattato commerciale colla prossima l'rancia, rappresentata allora da Ferdinando Barrot, era fermo di porio ad atto per ischiudere con utili transazioni altre fonti alla pubblica ricchezza.

(1) Assi del Purlamento, Sennto, 3 settembre 1819, pag. 76, ediz. Botta.

Colla solita albagia del più forte, avendo già questi bello e preparato il suo progetto, insisteva per aver tutto a suo modo e a bon marché, com'esprimerasi l'Azgono (b); ma

trovó resistenze non aspettate.

In un articolo riguariante la navigazione a vapore, con na forma di apperate reciprovità, il fiancese suscendora un insulia sventata dal Cananno e dall' Azonio; e l'amicicia di Francia, dinarai a ciu gazdiardamente sosteme il primo la dignità del suo pases, non fa turbata. Ribatendo con nobile sdegno le infondate supposizioni del Rannorsulla politica inliana, mo-trò nel corso di quella lunga « diffielle gestiono, qui aggiunge Nassano è Azonio e queltatto e quell'acume che il suo passo dovena altenderda lui 0° s. da lui 0° s.

Il 5 novembre si firmarono i trattati, Congratultarasi l'Aztono do nostre legato pei trattaggi procurati al commercio el alla marina, come ad esempio l'applicazione ai leni nazionali del nuoro sistema francese de jurgosy: la protezione di Francia ai nostri pescatori; la larga applicationo dell'affancamento di tomollaggia accordita in Algeria, cose ottenuteci dall'ingegno e dallo zelo del nostre Empresonatue

Ma il Cianana, così lontano dal fare, coma suoda fropposeronele, l'apoletia dell'opera propria, con una molestia che non altionala nelle Camero purlamentari, riferendo agli accolli senatori le risultanze ottenute, ricordassero, dicescone il sistema protezionista di Francia, così opposto ai larghi sviluppi del commercio e delle indiastria, fosse ragiona del suoi costanti rifatti all'Italia vicina. Pieno del suoi

Despacelo dell' Armonto 22 agosto.
 Mem, 20 attobre.

<sup>(3)</sup> Nota Attutio D) novembre 1849.

<sup>(3)</sup> YOUR WINDERS DO BOACHESS 1983

priacipii, avergli offerdo il Basnor assai gravoso progetto; aversem fondmente formulato un altro dal medicino accel-tato, ma rifutato dal ministero francese. Trattavai di vedere, (continuara) «se dovca rompere a dirittura le trattative ». Le continoia politiche sunderano tenerei amica la Francia; le cocomoniche avertivano doversi accogliere la cornenzione, braché lontana da quell' ampiezza, da quella recliprezio, he acremno deciderato. Il patti alla Francia concel·tuti, essere i suggesti dallo Camero nazionali d'industria e di commercio. Decidessero i senatori, La convenzione, brevenente discussa, fu approvata alla grande maggioranza di 57 voi soppe di 17 voi s

Quasi ad una, d'accurdo cel conte di Cavora, trattava coll'Austria per abbattere il contrabbando sul lago Maggiore. Di quell'accordo acgl'inteati comuni, parlaci un foglio del conte di Cavora, 1º agosto 1851, in cni fa plauso all'opera el al consiglio del suo compagno.

 Ringrazio la Signoria Vostra dell'interessante memoria (così egli) sulle saline della Tarantasia, Mi riservo di > conferire, al suo ritorno, con lei intorno alla proposizione > relativa au recher d'Arbonne >

« Le negoziazioni del trattato di commercio coll'Austria » sono in buona via; ma il risultato è subordinato al rin-» novamento della convenzione per la repressione del con-

» novamento della convenzione per la repressione del contrabbando ecc. A tale scopo io prego la S. V. a voler satuliare guando sonì sulla nice del loco Maggiore a del

» studiare, quando sarà sulle rive del lago Maggiore e del » Ticino, il modo di conciliare gl'interessi del fisco coi » riguardi dovuti alle popolazioni finitime ».

« Mi lusingo che il suo viaggio d'ispezione avrà per » risultato d'infondere nell'esercizio una novella energia, » che varrà non meno delle riduzioni daziarie a guarire « radicalmente la piaga del contrabbando ».

Come poi volgeses il Cananao la mente ed il cuore al bene del suo passo, che amava tanto, lo dicono gli atti delle tornate senatoriali. Quante volte, discutendo con quel suo fare calmo, conciso, risoluto nei rausi savariatissimi della pubblica amministrazione, non ebbe vinte ia ardue votazioni le perinane dei senatorii Quante volte fu cletto dal vode dei moi colleglia i note segeratiro, quante chaimata a presiedere le commissioni partamentari, quanti emma più gavi dei importanti i tertatzioni il ora difialta l'il. Note quissime furono le sue parole, quando nei vivi dilattimenta dell's aprile 1879, il progotto di lenga abregantei pririligii da matio evo del furo ecclesiastico e delle immunità udchiostro e delle chiese, a malo sterio passarta in i semtori colta sola magnioranza di 11 voti sopra 80x a lo non scopetto (diceva) di essero none che riverente alla relisione, mi risolvo senza la minima esitanza ad accettarequesta legge;

« 1º Perché la credo essenzialmente civile.

• Perchè utile ni clero, il quale, paregrinto ngli altri cittadini, avrà gitalici più esperti e forme di giudizi i incomparabilmente migliori, definizione più sedecita e meno dispendiosa. Io credo pertanto di adempiere uno stratto dovere, come unono politico e cittadino, e di non stratto dovere, come unono politico e cittadino, e di non servoti deveno della leggo e respingendo opini emontamento sospensivo »: le quali ultime parole venivano coperte dacia pipassi della tribune e della meggioranza dei senatori. Volata la leggo, fragorosi evviru salutarono il senato, il presidente, il ministro Sociane (3).

Né fu meno esplicita la sua protesta, quando alcuni senatori, dicendo i veneti scupre avversi all'unione subolpina, contrariavano la legge d'un assegno acil inficiali che acevano combattuto per la difesa dell'adriaca città. Percità levatosi dal proprio senuno «Veneria (repli-

» cava) s'è cordialmente a noi congiunta. Non è Venezia » che abbia allora abbandounto il Piemonte; ma il Piemonte, » che obbligatovi da forze maggiori, ba dovuto per l'armi-

<sup>(1)</sup> Atts del Parlamento, Seinato, 1849, 24 marzo, 7 agesto, ecc. Sezione 1820, 24 dicembre, 1869, 2 giovanio 1853, 9 marzo, 7 margio, ecc. 1851, 5 febbraio, ecc. (2) Ideau, Seanto 1850, 8 aprile, pag 297 e segmenti. La discussione durò tre giorni, Voti favorevoil 34, content 28.

- » quel trattato prescriveva che il nostro esercito sgombe-
- rasse le venete città. Qual debito restava allora ai com missarii del re? Qui sta il punto della quistione veneziana.
- » Io voterò per la legge (1) ».

Frattanto, sempre voluto nelle commissioni finanziarie, non rius-vendo a porre coi trattati un argine al contrabbando degli zigari in vaste proporzioni organizato, e che dalla prossima Elvezia allagava il Piemonte, vi oppose un mezzo che non doveva fallirgiti; quello di fabbricarne di migliori ed a più facile mercato,

Ecco l'origine degli zigari, che introdotti dal Cumano, usurpavano il nome di Caronr. Lo svizzero contrabbando fu distrutto, senza che l'erario fosse tocco.

Altri carichi pertanto ne l'aspettavano; ed eletto nel 1852 n segretario del magistero dell'Ordine mauriziano, ne dilatò le filantropiche mire.

L'istituzione, presso che luttu copitaliera, governavais tuttavia cello nome e cogli incheri primitti della hendicaria, mantenento ricoveri et copitali. Dovizione di larghe proprietà, veriumo ben presto dal nuovo presido acresciute, Quindi rictauri ed ampliamenti derli antichi copizii, fornazione di altri de. Un asilo pei fanciuli crestini fin aggiunto nel 1853 allo spelale d'Aosta, nel 1878 notevolmente amplito e fernito di 72 letti. Un attro di 16, profitando tid unonastero dei patri serviti, egli apresse in Luserna. Un altro anorosa pie labbenoi de quali è pendata in riciera di relitora collina, in colletto collina, in colletto di un Nivola, e 21 letti vi furnos collocati: ma singolare a direi, la reniterra dei lebbrosi aborrenti al solo nome tii copitici, manti personalitati, colletto collina, arcarifali per si inpetosa intento sociatuti. Fini scriptosi intento societuti. Fini sirectiona titorico di un considerati di protoso intento societuti. Fini concentrali, presi prisco sintento societuti. Fini concentrali, presi prisco sintento societuti. Fini

<sup>(1)</sup> Atti del Parlamento, Sonato, 1851, pag. 364.

<sup>(2)</sup> Cenni dei principali provredimenti intena a migliorare la condizione degli spedali mauriziani ed a fondarne di movi, attivati durante l'amministrazione del conte Lutol Cunanto. (Relaz presso l'Arch. Cunanto.)

tra le nevi dell'alpi Graje, a 2,192 metri dal livello del mare, fu dal Cibrario notevolmente ampliato l'ospizio del piccolo San Bernardo (b.

All'opitale di Lanco forono aggiunte infermerio pei conoici della valle di quel nome, ed un'epigrafe del Vallatan colà ricorda l'ampliato ospizio ©, mentre une sale per 2 letti a appriano alle inferme dell'opitale maggiore di Torino (1855) di fondazione pur esso dell'Ordine mau-riziano ©, Na qui fini'ano le providenze dell'operoso Canaxano; perché ponti e strade venivano da lui costrutte a vantaggiaren ed una i latifondi dell'Ordine e i terrazzani delle prossime borgate; ed è fra i ponti ricordevolo il solidissimo del torrento Sangone, che divide a mezzo le tenute dell'Ordine attesso (0, Attività meravigliosa, che dell'epreside mauriziano facera per quelle validi il lanco e di

(1) II melevimo Cinanno v'apponera Pepignie: Arden hapitales excipientis viatoribus — ad actua geldiaque fastigis montia — erandenti/wi — a diro Eerwardo sabaudo — menda x conditas — in meliorem umplicer sopre formani restituit — rex Victorius Emmanuel II suagister Ordinis manitiani ila risrimi — A. Noccatuit.

(8) See l'epignée: L'auroi in netrollourie mauvilloure mauvilloure et verbierne Emment in regi tradit Albert R. » Plus Pette Augustur supplierne Emment in regi tradit Albert R. » Plus Pette Augustur supplierne propriet manufact en un reccito tragil on un a Abine Cliverur equite manton — antitali Ordini murch, later. — Fabrici Latera equite manton — antitali Ordini murch, later. — Fabrici Latera equite manton — antitali Ordini murch, later. — Fabrici Latera equite manton — creda Nora equite mont, profit excep, convictor entredinative entredinative equite.
(3) Science Nortige et lage, 27

(8) Stills piera fondamentale cel ponte del Sangono, prese la villa reali de Stappial; vener porta, destro del Canacan, Preputer de James regio Vizierri Dominantiri in D. N. annum impittot de Ordicia mineritata de resional, Altinia riberrare quiatre. De ributa ensiste est que distiensi contro chier primiere — regio alectro praeficio activerare megan renovame — veia servira — legista ma presenta perita l'accione regio minercriate cuentive rei primate Augusti Principio Colla equita remaine quiste cuentifo reta primate Augusti Principio Colla equita remaine principio cuentifo reta primate Augusti Principio Colla equita remaine existe cuentive rei primate Augusti Principio Colla equita remaine chiecto. — vi Non. Juli Am. success. (Cinsamo, Epigrafi faine ed lintano, 1857, vilno, pp. 20). Aosta il provvido confortatore dei poveri e dei languenti l'angelo, insomma, della carità (1),

E fu pel Canasno, se nell'antica monumentale badia di san Michele della Chiusa, sorgevano eleganti mausolei sullo stile della Renatissance per le ceneri di 25 principi della casa di Savoia, totte alle cripte della cattedrale di Torino (\*).

Fu detto larghegiasse nei diplomi dell'Ordine, non avvertendo che il diluvio dei nastri e delle eroci non da lui, ma prorompeva dai gabinetti ministeriati, sicché sembravano talvolta gareggiare fra loro a chi più valesse far sciupo di ciondoli, perché i loro devoti se ne fregiassero il petto da que i gincili riconfortato.

Peró che di converso, mettendo il Camanio a filantipico tributo I amisera ambicionecila d'una croce, voleva pure che ad ogni modo fruttasse almeno quolche nobile azione; ed ottenevane ricambio di ossai larghe beneficenze a pro degli optilia dia pi fondali; e co un mastro di sela ad altri conceduto, asciugava tante lagrime, raddolciva fanti dolori 0,

Era quindi naturale, che alla proposta governativa di sottoporre ai balrelli sulla mobile ricchezza i redditi mauriziani, altamente si lamentasser ed è noto il fermo e grave suo Memorundum, (che noi rechiamo nei Documenti) sulla dotazione dell'Ordine e sulla ingiustizia degli oneri minacciati. Ma venendo ad altro.

Nel maggio del ISS2, quando appunto volgevano tempi agitatissimi, il fervido ed impaziente Cavota, che trovavasi, benchè ministro, fra le distrette del lento e riposato Azzonio preside allora del gabinetto, con una di quelle farse ministeriali, che si maturazano nei dicasteri per essere

 <sup>(</sup>i) Vegnari nel Docomenti il quadro dei capitali dall'Ordine implegati per gli omitti e l'aitro dei loro letti e della loro datazione.

<sup>[2]</sup> Il trisporto di quelle ceneri arrenira nel 1836. Le marmorre tombe con epigridi deltale dal coote Cibarro, si compirado nel 1856 (Cibrario, Epigrofi cit.)

<sup>(3)</sup> Fu p. es. chi per avere una croce, largiva agli ospitali dell' Ordine stesso 18 mila franchi (lettera Cinnazzo 28 giogno 1864).

rappresentate in Parlamento, dava il tracollo a tutto il ministero. D'Azgolio, ricomponendolo, v'accoglieva il Cinnano proposto dal Cavotra, che gli cedeva il suo portafoglio, ed era quello delle finanze. Avea quindi compagni l'Azgolio, PALEGEAR. PERINATE GALVIONO (D.

Fu ministero di transazione di soli sei mesi: non era insomma che uno scambietto dato appunto dall'irrequieto Cavotra di filosofico Azeono, che nel rinnovare il gabinetto, tranquillamente avvertiva la sua vicina caduta ©.

la que sei mesi, duramente impedito dalle misere condizioni dei popoli e dell'erario, se non fu dato di Cunaziovantagiare le affidategli finanze, lasció per altro assai buona memoria di s., pubblicando un rescondo sulla loro condizione dal 1817 al 1852, che per metodo, precisione, lucideza e lealtà di da Evanco Nadatir del NINEERA, il asilvatore del credito francese, il cui propetto finanziario fu eloxato all'altezza di un fatto nazionale. A questo poi del Cana non precede l'altro di OTANO RIVEI, che ministro anch'egli delle finanze, chès offerto a Canto Almarro il di delle statuto, 4 marzo 1818.

Massimo d'Azeolio, che divideva col Cibranio nel 1852 i compiti ministeriali, non pare fosse poi tanto facile uomo di Stato, quale avremmo potuto attenderci dall'artista e dal romanziere,

« Caro collega — gli scriveva un giorno (0. — Quando » incominciammo a chinnarci con questo dolce appellativo.

» non ci figuravamo che dovesse mai avere il significato » che ha oggi, col dolcissimo corredo di rompimenti di » tasche che l'accompagnano!

« Facendo voti onde torni presto ad avere il suo primitivo » ed innocuo significato, bisogna pure intanto accettarlo con » tutte le sue conseguenze; ed eccomi a parlarle d'affari.

<sup>(1)</sup> Atti dei Parlamento, 1852, 22 maggio, pag. 100. (2) Schorts, Noticie citate.

<sup>(2)</sup> NCLOPIA. Noticie cital

<sup>(3)</sup> NADALLY DE BUFFON. Le comte Louis C BRARTO, Dijon. 1869.

<sup>(4)</sup> Lettera da Torino, senza data. (Archivio Cibrario, Corrispondenza).

« Ilo scriito a.... approvando le modificazioni che ilea propone pei mo bilancia, salvo quella della soppressione si recenza a razione del mio dissenso state a nell'importanza che vedo, di stringerci a chi si trova in in conditioni analoghe alle nostro, quali sono il Belgio e la Svitzera. Tulti tre, essi e noi, dobblamo stare in guardita e contro la Proncia, come ne stiamo in sospetto giustamente.

Del reato sono qua per tutte le economie possibili:
 ma è da considerare che il ministero esteri, è stato come
 san Eartolomeo, sottoposto ad uno scorticamento pro gressivo, e pero più ci resta a scorticare. E non bisogna
 far poi di quelle economie colle quali, per guadagnare il
 soldo, si correr rischio di preder la lira.

« Se non isbaglio, il Piemonte è uno dei governi, dove » si paga meno l'amministrazione; e, invece di intisichirla » di più, credo che bisogni far pagare di più i contribuenti, » che pagano meno di tutti i loro vicini, Cose, del resto, » delle quali mi pare ognuno sia persuaso, e le quali tutti » si aspettano, Ella avrà in questo tempo certamente pen-» sato al modus tenendi per vuotare le tasche al prossimo, » e la prego dirmi se ha deliberato qualche eosa su questo » punto importante. Abbiamo ancora tre mesi prima della » riapertura : e se potessimo (vale a dire potesse lei) trovare · in questo tempo una ricetta infallibile per guarire la · borsa, e presentarsi con essa al Parlamento, sarebbe un colpo da maestro davvero. Poco mi darebbe noia allora » la guerra pretina. Mi duole di non aver modo di aiutarla, » ed essere ridotto a recitare soltanto la parte delle cam-» pane, ehe invitano gli altri andare in chiesa, ma esse

» non ci vanno ».

Azeolio,

#### CAPO II.

Chezie ministre della intranisse publica — Le essektas iennesi e il Memorandum Chezie — klienne peta gerren di Crima perusone da Chezob e da Catour — Chezaio agli releti — Sua mbile conducti contro lienna e Tortana dirante il congresso — Sue disputei contro de allectorisi posificati — Proposta di sezualoi di de dettati cii piricipati Danabiati — Suda Giberio correlatira — Le una infranissi al Carrer el al Ultimarina.

a la farsa del ministero di transazione dal conte di Cavoun sottilmente ammanila, dovera pure avere un termine; e già l'avreduto era pronto a far cadero bruscamente la tela 0 affinchè, rialzandola, potesse incominciare la propria parte. Come avvenissero le cose, udiamolo da poche note del Giustano islesso.

<sup>(1)</sup> Letter d'Artono et l'Autono et l'Autono page a Lettera 16 injente, popular gode et le carriero le signate, a popula destre no especialismi. Nota iri appoita. Effettuandosi per opera del Cavona il Lumono e aconstillo destinato a battere in dececia il ministrea Artono, fin portado per predictara de lattere in lettera de non troppo feell evoluzioni predictara. Lettera del consoluzioni della co

• Venerdi alle sette di sera a Stupinigi, S. M. picove in videna Azzano e mo, Noi gil sepuniano che Cavous, disconante del seguniano che di consecutati di sera di

e governi, V'hanno poi altre ragioni da non dirsi, S. M.
 » dopo lungo contrasto, promise di chiamare Cavoua e di

» vedere come intenderà di governare. »

#### « 2 ноvembre.

 Di nuovo sono tratto per considerazioni ben gravi, a fir parte del ministero dell' intruzione pubblica. Ne prendo possesso il 5, dopo di aver pubblicato i cenni sulle finanze dal IST al ISSE O. Cavota presidento del Consiglio ».

Il quale intanto, come se nulla fosse, attendeva tranquillamente nella sua villa di Leri i proveduti risultamenti dell'arti proprie .

Passoto quindi il Cionanto dalle fiamere alla istruzione pubblica, si rimanera quasi ter annii ed è pur dotorosa, che un umon di lettere e di tal grido, non abbia pottoto (e qui sarebbe soperchio cercarne le cagioni) recidere da ratice quell'i ibrido ed inconsulto sislema delle italiche colture, intorno al quale severo ed alto suona ancora il pubblico lamento (3).

Primo a rompere una lancia in Parlamento contro i ministeri fu il Benti (22 marzo), che avvertite le tante, ma

Memorie autoge, nell'Archivio Cintanto.
 B Axem, Storia diplomettica, vn. 68.
 Scloris, Notatie citale, png 29.

non lenute promesse, al Cibranio dimandava, né senza ragione, sviluppo maggiore alle scuole professionali e restriazione di cateltar di latinità « utili a pochi, e per vecchie » consuctudini (così egil), e per cattiri ordinamenti, obbligatorie per tutti; sicché mentre nei giunasii si fa pompa » di una larva di civiltà, le moltitudini difettano delle più

utili cognizioni. Il latino è insegnamento d'una piecola minorità. Non può, nou dovesi da un governo costituzionale prendersi a base dell'insegnamento di tutta la nazione; ed è assurdo che le leggi lo ritengano carta privilegiata di ammissione alle caricle dello Stato (b ».

Ma già del resto il Cunamo, benché discepolo del Borcumzoro et al Banto, era con lui; tichele viendo il bisogno d'altri sistemi più rispondenti alle mutole condizioni della socicità, promettera di rassegnare in breve il procetto di una larga riforma <sup>(3)</sup>. Nè alla data parola manco il ministro <sup>(3)</sup>, quando un altro più tardali, il conte Caxara, fatte suo con qualche mutamento quelle riforme, le metteva ad alto come legge marionale, che prese quindi nome di legge Casara; al quale affetto valevasi il conte d'uno di quegli istanti eccetionali, che sogliono i ministri pigliar di volo per softrarre alla pubblica discussione la loro volontà, e convertità in legge, imporba altrui.

Sendo il Cibrario ministro della istruzione pubblica, il conte di Cavoura, che trovavasi a Londra, vivamente raccomandavagli il Callenoa con una lettera (0, che onora, col ministro a cui era diretta, il profetto ed il profettore,

Atti del Parlamento. 21 marzo 1853, pag. 3004.
 Idem.

<sup>(3)</sup> Consultared all' usopo con usonini compelenti. Il Petraco p. et. son bittera Di otsher NS., odensho al fatengli mira, gil appria il primari rom per un proptito di lerge relativo al Consigli universitoril, od alle norme direttite delle sendo private. Rapporto al primo, lodava il conectio di ridure a emplicità il l'orgo intrinoto meccanismo del Consigli: solo arrebbo desiderato dei 15 consigliera il indistanero a. 3. Pella secondo, prodianava in liberta d'innegnamento, perchè il programma degli studii (così il Petros) proting gli studii.

<sup>(4)</sup> Archivio Conanto, Corrispondenza.

« Il signor Gallenoa, che fu mio collaboratore nel Ri-» sorgimento nei tempi difficili del 1848 e 1849, e che fece » poi ritorno in Inghilterra ov' é congiunto con una ricca » signora di questo paese, ha divisato di scrivere una storia \* del Piemonte ad uso degl'inglesi: ma prima di accin-· gersi all'ardua impresa, ha pensato di andare a Torino » per procurarsi alcuni documenti ch'egli non ha potuto » ottenere in Loudra. Desiderando di facilitare un'opera » che non può a meno di tornare utile nlla nostra patria, » facendola un po' meglio conoscere a questi isolani, io mi » fo lecito di caldamente raccontandare il signor Gallenoa » nll'amico cavalier Cinnario, non già al ministro, ma allo » storico insigne, all'esimio accademico, assicurandolo » ch' io avro qual personale favore quanto ella potrà fare » in pro di un ottimo cittadino italiano, il quale cacciato · dalla patrin, invece di vilipenderla ed affliggerla, lavora » ad illustrarla colle opere.

« Gradisca ecc. » (la lettera è senza data)

Derotissimo serro ed amico C. Cavour.

Né pel Cabrario le nobili parole del conte di Cavour furono indarno, come nol furono in quell'anima gentile quelle di un celebre poeta (0, quando aprendogli mestamente la sua, gli palesava di quali amarezze fosse lacerata,

• Gredele mio buon Camano (gli serivera), che il solo parer scortese el ingrate, è una tribudzione insoportabile ai cuori onesti. Il mio è tatto una piaga e da moito tempo per taula eragioni. Chi gli reca un conforto esercita una miscricordia ed una giustizia. Però se la fortuna ni tra-cupia. Iddio mi sostiene, e se i galautuomini mi aiute-rauno e non mi vercà meno l'ingegno, vincero l'Invidia e drov terrogunare l'insolenza. Gli emuli e la parti sono i caro verrogunare l'insolenza. Gli emuli e la parti sono i

(1) Archivio Cunanzo, Corrispondenza.

» mici nemici, badate. Poi c'è un armento di mezzi uomini

coi quali io non mi mescolo; nò questi sono benevoli
con chi non va ai versi loro, mutando ogni di faccia e
coscicara, aiutati dall'essere in molti e dalla pieghevelezza del dizionario. lo sono l'ultimo dei viventi: ma in

 generosità e fermezza di spiriti mi pare di vincerli eosi » ugerolmente, che non mi prendo pure il fastidio di mi-» surarli. Egli è perci che mi par grave l'abbandono di « qualli che stimo e che pro chè per quento si dice il

» quelli che stimo e che amo, chè per quanto si dica il » pocta bastare a sè stesso, questa è momentanca consola» » zione, ma non è verità. L'homo che suda e che lavora

zione, ma non e verità. L'homo che suda e che lavora
 ha bisogno di essere rispettato ed amato; tutte le altre
 mercedi sono o passeggiere ambizioni, o pericoloso follie,

Il poeta poi cho ha nervi più elastici e sangue più vivo.

sa, vede e intravede, pur fingendo di non s'accorgere, e

» di fuor ride, ma dentro spaslma e soffre. Deh! vogliatemi » bene, e la provvidenza rimeriti largamente tutti eoloro,

che mi fanno gustare questo beneficio, ch'io chiamava il
 pane dell'anima. Io per me non ho modo di ricompensa
 altri che due: la memoria e la preghiera. Sono la ric-

chezza del povero, ma incsauribile più che l'oro.
 Voi, mio caro Cierario, avete troppo ingegno e troppa

 hontà per non intendere da qual viva parte di me medesimo sieno useite queste parole. Finiré eol dirvi cosa
 ehe voi potete insegnarmi. Viviamo in tempi di bricconi
 molti e di molte ombre. Chi sta ritto è un miracolo della

eoscienza, ma un frutto dell'esempio, nó viva Dio. Sal viamoei in poeo numero almeno dal naufragio del male.

« Vi stringo cordialissimamente la mano e sono qual » saro sempre. »

Il vostro

E nel pregarlo di offrire a sua Maestà un'epistola funebre su due tombe recenti della casa Reale:

« Ho adempiuto un triste dovere; ma l'ho fatto con

Ho ademputo un triste dovere; ma l'no fatto con
 tutto il euore, Eccovi l'occasione, mio illustre ed ottimo

assolutamente bisogno di non tremar più sul dimani.
 Vedo tanti felici intorno a me, e comincio ad invidiarli.

» Salvatemi, vi prego, da questo peccato, e correggete la

» mia fortuna. Parlate al re, parlate ai vostri colleghi, non » lasciatemi dimenticato cosi. Continuerò i miei studii con

« alacrità, quando sarà fatta anche per me un po' di giu-» stizia. Credo di meritarla (i), »

Ne quell'egregio poteva non cogliere l'occasione in cui l'amico sedeva ministro della istruzione pubblica, perché provvedesse al misero suo stato « e giacchè (gli scriveva) S. M. » ha creduto che l'onore del commessomi canto per le feste » dello statuto, dovesse anche essere la mia mercede: ed » io bene mi guarderò dal chiederne una, mi trovo co-» stretto due mesi prima del tempo di ricorrere alla vostra » provata fede, onde m'intercediate le mille lire promes-» semi sui fondi mauriziani. E però, mio caro Cidranio, se » vale la schietta amicizia, il tempo e la fatica spesa negli » studii, il poco che ho fatto, il desiderio del molto che » mi resta a fare, e l'animo e l'intelletto sinceramente » devoti a questa mia seconda patria, vi prego a mani » giunte di voler aiutare con qualche serio proposito al mio » avvenire (2), al quale ha nieute pensato la fortuna, e poco » sin' ora io medesimo. So che la facoltà di lettere del-» l'Università è liberamente disposta a favorirmi e pro-» porre al ministero alcuna cosa, che valga a rendere meno » incerta ed incresciosa la presente mia condizione. In co-» desta materia voi siete il capo supremo. Gli anni passano » e passano anche per voi pieni di laboriosi studii ; ma coro-» nati da molte e bene meritate prosperità di comodi e di » nome. Aiutate un po' i miei, ve ne prego, come Dio ha \* largamente ajutato e benedetti i vostri. A voi più che a » moltissimi è noto che costa il meditare e il fare, nè voi

Archivio Cinuario, Corrispondenza.
 Per altre lettere risulta come il Cinuario facesse di tutto perchè l'illustre poeta non venisse dimendicalo.

- » per cui siete, e seuza cui non sareste. Tutti quelli che ne
- » ebbero dal cielo alcuna parte debbono, credo, legarsi » insieme, cercarsi e soccorrersi, se l'uno nell'altro since-
- » ramente riverisce, ama e rispetta il dono della provvi-
- » denza, e ne ha sacro il deposito ed il mandato (1), » In questo mentre un delirio, che gli storici di quel tempo

credendo stimmatizzarlo, attribuivano a Mazzini (sempre il capo emissario dei tumulti popolari), ed era per quella vece inopportuno, se volete, ma sempre nobile esaltamento d'animi insofferenti di scrvitù, risollevava per un istante contro l'austriaca guarnigione il popolo milanese. Ouel delirio represso nel sangue, fu colto a pretesto dalla corte di Vienna per mettere ad atto la più stolta ed immorale delle violenze; ed il 14 marzo venivano confiscate le proprietà dei profuglii lombardi e veneziani, non escluse quelle di parecchi già fatti sudditi piemontesi e cancellati dall'albo dell' austriaca cittadinanza.

Fu tale decreto da pareggiarsi all'altro del maresciallo Radetzki col quale, bisognoso di venti milioni, tassava nell'11 novembre i lombardi già perdonati nell'anteriore del 1º agosto, comprendendo fra i sommi promotori della rivolta trenta donne, un orfano di otto anni, l'eredità Mellerio e l'ospitale maggiore di Milano!

All'apparire di quella nuova e barbara confisca, non mancarono le proteste del governo piemontesc: nia non riuscite le pratiche della diplomazia, dettava il Cibrario quel celebre Memorandum che, percorrendo l' Europa, destava il plauso di tutti i popoli indignati alla feroce brutalità dell'austriaco decreto. La Francia e l'Inghilterra battevano palma a palma (3), e dalla estrema Costantinopoli

<sup>(1)</sup> Lettera 23 tuglio 1853, Torino,

<sup>(2)</sup> Bossio, Storia della overra d'Italia 1859, 1 1, pag. 335,

<sup>(3)</sup> Brancht. Opera citata, t. vn., pag. 138. Nota Drouin de Luys Parigi 13 giugno 1853, ed altra di Clarennon ad Azzonio, Londra, 16 muggio 1853. Si vegga l'intero Memorandum nei Documenti aggiunti al presente volume.

# EX LIERIS ATTILIO CAPPIELLO.

venivano congratulazioni al coraggioso Piemonte (0). E veramente in quel dettato, che il Biaxent diceva l'uno dei più splendidi documenti dell'età nostra (0, sono in bell'ordine dati i singoli dettagli della vertenza.

dine dati i angoli dettagu della verteina. La stolla ei illegali pretesa della corte di Vienna, l'insultaggine dei suoi rimproveri al l'emonste, la sua patente
violazione al pubblico diritto dei ai trattati antichi e moderni, sono in quel Memorandom con nautera dignità severamente manifestati, chiardono difiae con altera e nobile
protesta. «Quello che non possiamo tolle-are senza offendere
l'onore, senza manacare al debtio più sacro, è questo, che
sopra semplici supposizioni l'autorità politica degli austriaci si permetta di violare i diritti più raffermati, più
incontestabili, nel colpire di sequestri le proprietà di tante
l'amiglic, che più non sono fra le emigrate, decebe i membri
loro son divenuti, secondo le leggi d'ambi gli Stati, soggetti sardi.

Il med-simo Bayrrauo, plaudendo ai sensi liberali di quell'atto solene, facevane in Parlamento assai largo enconio 0, « Ponendo mente — egli diceva — alle difficoltà dei 
tempi, allo violeure caroinenio d' Europa, al nual fermo 
contegno di altri popoli, alla turpissima avariria dell'ta, 
nostra, che ai godimenti materiali serrifica dignità, libertà, 
noneva, arrei tordo se non mi dichiarassi soddisfatto. Sopratutto mi piace la seutenza sulla libertà della stumpa, 
sabto fondamento di tutte le liberali istituzioni. Kobili 
parole alle quali mi gode l'animo far plauso in nome 
della liberta della patria. »

Le colonie italiane dell'America meridionale, attribuendo il Memorandum al commendatore Danoamida ministro allora degli esteri, lo presentavano d'una medaglia d'oro,

ž z

Biancin, Opera citata, L. VII., pag. 138 Dispaccio Tecco, Costantinopoli 25 aprile 1855.
 Biancine, Opera citata, tomo VII., pag. 137. Fu. pubblicato dal Botta.

<sup>(</sup>Torino 1833), dal Bossio. Storia delle guerre (taltane del 1859. t.1, p. 333. ecc.
(3) Brofferio. Storia del Parlamento, t. vi. Continuazione pag. 589.

ch'essi facevano coniare, plaudenti all'animosa protesta. E forse alcuno ricordó altora i versi di un antico poeta:

Ego hos versículos feci, tulis alter honores.

Ma il Danonmida avvedutosi dell'errore, con gentile e delicato pensiero l'offeriva al Cibrario, che ad ogni modo con pari delicatezza non l'accettò.

In quel medesimo anno, durante l'assenza del ministro RATTAZZI, assumeva quest'ultimo per due settimane il portafoglio di grazia e giustizia.

lu questo mentre sulle sponde della Neva si andavano maturando cotali eventi, il cui rimbalzo dovea riscuotere quasi tutta Europa: ed era fatale, che allo infrangersi procelloso del despotismo dello Cara sulle rive del Bosforo, si dovesso più tardi l'indiendenza del popolo italiano.

Perché sembrando a Nicodó giunta l'ora così a lungo preparala, per compire il gran disegno di Partino Il Gansora, passato il Pruth, bruscamente agli Ottomani rompeva la guerra. Ma il 12 aprile dus potenti nazioni si lerarono contro di lui: la Francia el l'aplitierra, la quell'accordo era detto, che sarebbersi accolti nel patto comune quegli Stati cho l'arcessero desidorato.

Le sorti della guerra volgevano intanto con diverse rotuna; quando Bnorrano, interpellato il Dasonama in Parlamento sugl'intenti ministeriali, n'aveva risposta esser libero lo Stato esena impegni e ippur a'erano gettato nr-canamento le hasi di una triplice allenna 10. Cadutto Dasonama, salito al potere Casunto Cavona, deponeva que-st'uttimo (25 genanio 1853) sul banco ministerialo il trattato di quell'accordo, che stringeva la Sardegaa, la Francia e l'Inghilterra ad un patto comune; quello cioò che quazi soli (Lanamo e Cavotra nello Camere e nel consigli ministeriali suveano gagliandamento propugnato. l'arre n molti singulare, che la fuggento cecasione, (chi era ocgliera) di

(1) Biancui, Opera citata, t. vii, pag. 185

13%

volo perché il Piemonte pigliasse luogo ne' consigli eurepei propugnatore dei diritti del popolo italiano), per poco non isfuggisse, e che a malo stento la triplice alleanza, dopo acerrimi contrasti, venisse il 10 febbraio da 101 voti contro 60 dal Parlamento assentita. Ma quando si avverta che parecchi deputati e senatori di tutti i partiti, ch'erano il flore delle due Camere subslinie, la venivano compattendo; quando si leggano fra gli atti parlamentari le gravi opposizioni degli uni e degli altri; quando si aggiunga il naturale sospetto di scorgere come avvinto dalle spire della politica francese il piccolo l'iemonte; di vederlo più servo che alleato d'una potenza, che più volte s'era fatta giuoco di lui, duopo è convenire che in quelle forti esitanze era pure un cotal senso di patria dignità, di cui poteva l'opposizione parlamentare altamente onorarsi. Anche in pieno Scuato fu la proposta duramente combattuta, cosicché sopra 90 voti, non usci vincitrice, e fu assai povero trioufo, che per 63 (t),

Fra i deputati, Lanza, Dubanno, Gallenoa, Cobbent, Galvago, Lamardona, Cavora la sostenevano, Contrastavanla Bancenno, Riomerino, Sixo, Camella, Asproxi, Trocuro, Gasanetro, Palalavurao ed altri, Vinse alfine l'opposto portito, il partito degli ardimentosi, perció appunto che senza un po' d'audacia non si fa nulla a questo mondo.

Herev. Il 4 marzo, dettat dal Canasao, ministro allora dell'istravione, e firmata dal conte di Cavota, useiva la digatiosa intimazione di guerra ⊕ costro la Russia, che fu digatiosa intimazione di guerra ⊕ costro la Russia, che fu eletta in Parigi con sonama aviditi. È documento che enora il diplomatico ad un tempo e lo scrittore ⊕, E qual esito avesse fin i diplomatici di Franca, lo dice un telegramma, che ricevuto dal ministro degli esteri, fu in questa guissa al Cananon tramsesso.

<sup>(</sup>I) Brancht Opera citata, f. vn. pag. 185.

Si vegga nei Documenti recall infine al presente volume, 4 marzo 1835.
 in un esemplare a stampa di quel munifesto, leggo appostavi la

Mi reco a grata premura di comunicarvi il dispaccio
 telegrafico cifrato, che ho ricevuto testé da Parigi. Le

» Memorandum est lu avec avidité. Il a l'aprobation ge-

\* nevale, et produit un effet parfait. Non ne dubitavo. Ama-

» temi e credetemi di cuore.

### « il vostro affezionatissimo Daвовмида. »

L'esercito del Piemonte mosse il 21 aprile alla guerra d'Oriente. Lamamora e Dunaxio lo conducevano, Al 31 di maggio la grave soma degli affari degli esteri, dalle mani di Cavora passava in quelle di Luio Canamo (1).

Ma d'onde ciot Era un altro giuocherello del conte di Cavota, artitiro omni del anhanto gabinetto, per aversi mel compagno unlla più che un docile, fidato osseutoro dei suoi pensieri. Ma non cersai accorto, che la pie; plevedeza del ministro degli esteri non sarchibe durata che in ragiono del-Paramonia fra giitutenti del Cavora, e le intime persuasioni del suo collega tutt' altro che arrendevole, quando ne fossero andate di mezzo le sua consinioni o la propria digiatio.

Sua prium cura fu d'insistere (I giugno) presso la corte di Parigi (B-pechà il dirito di quella di Torino a preuder parte ni grandi negoziati della pace, venisse formalmente ri-conociato. Ma oscilando alquanto l'inghilterra pe gli occulti dissopori fra l'Austria e la Sardegna, tornó il Guanamo alla carica, scriendona ell'Artono ambiasciatore in Londra, il quale appresso Ca.anxisos ed agli altri ministri così bene condicarea lo cose, da oltenne l'intendo di

Bianchi, Opera citata, vii, pag. 208.
 Idem vii, pag. 347. Docum. xxviii. Dispaccio Cibrazio 1 glugno 1835.

al marchese Villamarina in Parigi ed al marchese d'Arrolto in Londra. Altro ad Arrolto del 7. Docum, xux, pag. 548, dell'opera suddetta, (3) Idem, 1, vii, pag. 343. Dispaccio Contanto ad Arrolto in Londra. Documento citato.

L'avveduteza, la dignità, la diplomatica disinvoltura colla quale, superano di Clanano feri ostacoli succiatigli contro dall'austriace pabinetto, scioglieva l'ardue questioni della politica, largamente il Baxenu va commendando. L'afficiale cerrispondenna dell'infaticabile ministro col d'Arrano. ce col conte di Cavorne, anteriore al Congresso parigino e duranti gii atti suoi, fu in molta parte dallo storico egregio pubblicata U.

In quanto a noi, valendoci delle carte, che dalla gcutile condiscendenza del conte Ippolito, primogenito dell'illustre ostinto, ci vennero comunicate, faremo di compierne la serie, come di documenti, che debbono collocarsi fra i politici della storia italiana e di un periodo importantissimo (come tutti lo sono gli appartenenti ad epoche di trausazione), e che ci apprendono ad un tempo, rapporto al Ciнялию, la svegliata abilità del magistrato, la logica stringento del diplomatico e la Icaltà del cittadino. E a vero dire, se un posto al banchetto delle grandi nazioni ebbe il piccolo Piemonte, a cui tutti rivolgevansi allora gli sguardi e le speranze del popolo italiano; se le sue nazionali i×pirazioni destavano le simpatie di Francia e d'Inghilterra, fu l'opera di un arrischiato ma profondo pensiero del Cinrario c del Cavous, d'ondo il ripigliarsi delle arcane fila di quei taciti accordi, cho precedettero lo scendere dall'Alpi di un escreito francese per combattere con noi (benché assai largamento pagato collo terro di Nizza e di Savoia) le glorioso battaglie della nostra libertà.

Se non che intanto l'eterna lite dei sequestri e degli emigrati lombardi, malignamento di sottomano ridestata dall'Austria, tornava in campo.

Il duca di Toscana, condiscendendo alla corte di Vienna cui era servilmente legato a doppio filo, negava riconoscere un figlio dell'esule conte Garato Casati, quale addetto alla sarda legazione. « Vorrebbero gli Austriaci, » risposo

Biancet, infine al vii vol. della Storia diplomatica d' Europa verso l'Italia. Documenti.

arguto il Cibrario « risuscitare il vecchio romano Impero, » che nei reati di Stato puniva la discendenza del colpe-

» vole? E dissi colpevole (aggiungeva) secondo loro (t). »

Ma, solillato da questi, cercando il principe un appieco a romperka col Pienonte, replicava l'Istanzo, cili fu risposto maravigliani il governo, nè crederisi dovergli dare ascolto Nyemmento l'abbietta servilità del duca per la corte di Vienna valeva tant'oro; poiché senza parere che quelle stolle provocazioni venissero da lei, copertamente so ne valeva, tanto che le acque si intorbidassero. Cra Leoroto al 1900 luralino, che senza accorgersi la serviva molto heue; perchè no paco del Casava, facevasi a dimandare, mettendovi di mezzo la Francia e l'Imphilterra, lo sfratto di due politici forurestili. Francamente rispondere ni l'annano, che per inchieste da respingersi, rano surebbe l'inrecato appoggio d'attre nazioni per farte caecte alla sua 0).

Povero Lagocator Eppure nel 1819 salutara dal suo balcone la landiera del popolo doscana acclamante alle nuove larghezze, non d'altro paureso che di parer meno riroluzionario degli altri tutti. Ne la vertenza del conte era finita; perchè il Balanssenora, ministro del duca, veedunti il Satur, trifutura l'istanza colarda dell' esclusione del giovane conte dalla sarda ambascieria, volgevasi al Canano, chiedeno il rittiro del Satura del Casarti di

JUN

<sup>(</sup>D DIANCHI, Opera citata, Dispaccio Cingvato 30 luglio 1855, ivi citato, pag. 202, tomo va.

<sup>(2)</sup> Idem, T. vs., pag. 209. Dispacelo riservato Corarso. Torino, 23 agosto IKA, ivi citato.

(3) Idem, Tomo vs. pag. 210. Dispacelo riservato Corarso. Torino, 30

agosto 1855.
(i) Torino 27 agosto 1855

<sup>«</sup> Caro Collega — a La porta d'orgi porta una lettera di Batrasarana», a val diretta, chièchtes inicumento che il richiamo di Savti. D'affare a Saccadosi serio, si prego di ritoratar senza indugio a Torico per delli » berare assime ai votri collegali il da fara il do convocato il Consiglio di ministri per mercolodi 20 andante, ecc. ).

" Votre afferionatissimo C. Cavoca. »

Si veggano ancora le lettre di Cunanto ai marchese Sani 30 lagilo e 23 agosto, pubblicate dal Brancut, t. vit, docum azzi, azzii, pag. 552 e 553.

W84

La questione fu in Torino dagli accolti ministri, presente il re, lungamente ventilata; e fu risoluto che la sarda legazione più non potesse rimanere in Toscana, senza compromettere la propria dignità e quella del suo gorerno: molto più che avendo il re a Firenze un suo ministro, non arcra la Toscana usato il riguardo a S. M. di un suo rappresentante (1). E però il Cirandio, incaricato a procedere per guisa, che rimanessero gli addentellati di qualche accordo, annunciando al ministro di Toscana le prese risoluzioni « se il governo del re - conchiudeva -» non è mai disposto a transigere col proprio decoro, accet-» terà volentieri quei mezzi di conciliazione, che gli venissero » offerti, e che salvandone la dignità, lo ponessero in grado \* di rianuodare una corrispondenza stata per lungo tempo » amichevole e gradita (2), »

Ma la corte di Vienna, temendo bonaccia, dichiarava come propria la questione di Francia; e non ci volle di più, perché il Charario, solo in quel punto sostenitore della dignità del suo Governo, mandasse al marchese di Cantono. legato sardo a Vienna, questi ordini risoluti. « Poiché il » conte Buor trascorre fuori dei termini della sua mode-» razione al segno di tenerci così fatto linguaggio, avverti-» tegli ció ch'era d'offensivo nella forma, d'inamissibile » nella sostanza del suo discorso. Domandategli se la To-» scana ha cessato di essere uno Stato indipendente; e » s'egli persiste nei suoi modi pressoché minacciosi, gli » farete comprendere che le sue minaccie non hanno peso » fra noi. Stebitandovi di questo incarico, profitterete del-» l'accordatovi congedo 13), » Né pago a ció, di tutto arámoniva l'Azeomo a Londra ed a Parigi il Villamarina.

<sup>(1)</sup> Parole della lettera Cincario al marchese Balbassegons, ministro del duca di Toscana, Bianciii. Opera citata, Docum. xxx, pag. 550, 4 settembre 1855.

<sup>(2)</sup> Princip, Lettera cliata,

<sup>(3)</sup> BIANCHE Tomo VII, pag 212 Dispaccio confidenziale 9 oliobre 1855 e sue lettere ad Azeggio ed al Villanatuna del giorno dopo, ivi citato,

Prevedendo il Ginano le paure del no legalo, e formo che ad ogni modo il feglio cadesse nelle mani di Buor, metrezalo in peata, ch'era quanto mandarlo diffilato ad essere letto in scoveto Ul nelle imperiali cancellerie. L'austriaco ministro, addatosi dell'asturia, e punto al vivo dalla forma del messagzio e da quella dell'invio, chianato il Caxrono, delsvergiantosi alla menglio, persualevino ritenesse i detti suoi como spogli d'ogni minaccia e d'ogni riscutimento, e fu coperta el avvedata trituttarione.

Avertitone il Cherario, sellecito al Cantono rescriveva:

« dacché il linguaggio del conte Buol, non aveva carattere

» di minaccia, ed è salvo l'onore della Sardegua, tralasciate

» di dar corso agli ordini dati.

L'acre dissentimento di Toscana fa dal Giunanto sepitic, e come rimpetto all'Austicia dignito-amente si comportarse, dirà la nota 23 ottobre 1855 da lui spedita al Cantono (3). Soddisfatto così l'onore del suo paese, l'antica legazione sarda rivide l'Frenze.

Ben più arrendevole mostravasi Cavous, quando al Ci-BRARIO rescriveva;

« Ho letto attentamente la nota relativa al sequestro di » Caxtoxo. La proposta del conte Buoi, mi pare inaccetta-

» bile dal Governo. Cantono e noi dobbiamo mostrarcene » no punto ne noco soddisfatti. Tuttavia, se alcun emigrato

volesse provare l'efficacia del mezzo suggerito da Buol.
 non sarebbe il caso di dissuaderlo. Ove poi questo riu scisse, noi avressimo un doppio vantaggio; di non essere

scisse, noi avressimo un doppio vantaggio; di non essere
 più molestati dal sequestro, e di conservare una cagione

<sup>(</sup>I) Buncui, Opera citata, t. vv., pag. 213

<sup>(2)</sup> Si vegano i Documenti în fine al voluno. Ivi la nota 25 oltobri 1870, come pure li disporio condezulată di exter giendi dopo, recaso în parie di Blaxcu, ismo-vi, pag. 131, e dirizato al Cuvroso, dato în fine al tomo literto, botum, xxxxi, pag. 50 e le istere î oe i î di que pine al Vizivanava co all'Arcatio. Docum, xxxiii e xxvv luogo custo e disp. 15 e 23 oltobre del Camando al Vizivanava e al datecto, xxxv e xxxi.

 » per rompere coll'Austria, ove l'occasione per ció fare lo dimostrasse favorevole. Ho creduto bene di manifestarvi » la mia opinione su questa pratica, pel caso in cui ravvi-» saste opportuno il fare a Caxroxo una privata risposta, » L'Austria andó per suosare e fu suonata; ed è una triste

L'Austria andô per suonare e fu suonata; ed è una triste verità, che nelle minime disdette, ne più leggieri disappunti della Sardegna, facevano da lungi capolino gli artigli dell'aquila grifagna.

Un altro esempio di nobile fermezza diede il Chrarato nel fatto d'inconsulte allocuzioni del pontefice romano. Perché, al primo comunicate dal marchese Miollorati am-

basciatore alla Corte vaticana, scrivevagli senza più (1),
« llo ricevuto l'esemplare che V. S. illustrissima mi ha
> trasmesso delle due allocuzioni pronunciate da S. S. nel
> concistoro segreto del 26 luglio.

 La forma affatto insolita e piena di sospettosi riguardi
 usata nel convocario, potevano già far presagire che l'intrigo politico vi dovesse avere maggior influenza che il vero interesse della religione.

« Circa all'alto che ci riguarda, che dichiara nulla una legre del regon nostro, voltat reçolarmente dai poteri e dello Stato e sanzionata dal re, non posso che deplorare altamente nel vero interesse della religione un tale abuso di potere degno dei tempi di mezzo, e che corrisponde vosi male alle parole dette un meso prima spontaneamente da St.a Bearrutsana a vostra signoria illustrissima, quando fi ad ossequiarla per l'anniversario dell'incoronazione. — Ora che truttasi di un fatto compitto, lo Chicas debbe armarsi di quella longecide a santa ruases-ganzione, che ne forma ad un tempo la dodecaza e la foraza ,

 Coloro che hauno strappato alla sorpresa religione del » pontefice un ntto violento ed ingiusto, che tanto deve ripu-» guare al mite e virtuoso animo suo, hanno sperato di po-

Docum. diplomatico nell'Archivio Cuzanto cui spettano gli altri tutti da noi recati.

\_\_\_\_

» tere con questo mezzo, e colla corrispondenza che hanao con

nemici delle liberali nostre istituzioni, perturbare, divi dara ad agitare il paese. Ma il buon senso del papalo lo

» dere ed agitare il paese. Ma il buon senso del popolo lo
 » preserverà certamente, da questi mali. Esso comprende

preservera certamente, da questi man, r.sso comprende
 che la base della religione è la carità; e che non è in-

» formato da buono spirito religioso un atto, che tanto se

» ne allontana, e che confonde le questioni temporali colle » spirituali, Sa benissimo che nelle altre questioni il pon-

» tefice può errare, e aspetterà con piena fiducia che il

» papa, meglio informato, emendi ció che di men giusto e

» conveniente ha fatto, sia per inganno di raggiratori po-

litici, interessati a nascondergli il vero stato delle cose,
 sia per falsa applicazione di un decreto triatentino, che

» sia per falsa applicazione di un decreto trutentino, che » riguarda manifestamente un caso ben diverso dal nostro.

V. S. regolerà dietro queste norme i suoi discorsi.
 « Intanto il governo sta preparando un Memorandum.

» che rende noto al mondo l'aggravio che vien fatto con

» esempio inusitato ad un reguo eminentemente cattolico,

» in pena forse d'aver più lungamente d'ogn'altro com-» piaciuto alla santa sede anche su quelle materie, che per

essere affatto straniere alla giurisdizione ecclesiastica, si
 sarebbero potute governare sull'esempio della sola auto-

sarebbero potute governare sull'esempio della sola auto
 rità civile.

« Gradisca ecc. »

5 agosto 1855 (confidenziale).

CIBRARIO.

Queste gravi cure non gli toglievano di assumerne delle minori. E pur di quest'anao era il Cismano delegato con amplissimi poteri per una convenzione col re dei Paesi Bassi per le attribuzioni e giurisdizioni dei consoli di quelle genti, e per definire le libertà di cabotaggio nei porti e nelle coste d'ambo i regai.

Ma tornando all'Austria, sempre in ira contro un popolo vicino le cui libere istituzioni disvelavano l'esosa grettezza delle lombardo-venete, non appena lo potesse, levava inFu allora pensato ad un viaggio di re Virrono Examrutzi fi Francia ed in Inglilierra. Azrono e Cavora Io accompognarano, e valse probabilmente a gettare le basi della guerra italo-franca del 20, Accordto spendidamente in Loadra il 5 dicembre, si maturavano per avventura in que solenti ritrovi i destini del popole italiano. Rapporto a cui merita bene si riferisca una lettera del conte di Cavora al costro Cunano.

### 6 dicembre 1855, dal castello di Windsor.

« La cerimonia d'oggi superò la mia aspettativa. Il re fu rievetto in Loudra ael undo il più sodifischente, Lesse mirabilmente il disconso che Azzoua avera preparato, e il comportò quale perfetto gentiliuomo, lo mi insingo che l'impressione, che la condotta e le parolo del re hanno prodotta sul popolo inglese, non si ancellerà così presto e sarà produttire el ibuoni risultati pel notro paese. Non ho perduto il mio tempo avendo avuto cura di parabra ci acqui di tutti i partiti. Li ho trovotti lutti unanimi per l'Italia. Ma..... dé il uno che vi spiegherò. Il re aderisce alle vive islante dell'imperatore, e rimarrà un giorno di più a Parigi. Non saremo quindi a Torino che mercoledi retuto occ. (1) ...

<sup>(1)</sup> Archivio Cinnanio, Corrispondenza.

-----

Il disegno napoleonico di un intervento francese contro l'Austria risale ai tempi del disastro di Novara.

Già dal 1853 NAPOLEONE II lasciava correre dinanzi al LAMARMORA, al COLLEONO ed al CAVOLE parole arcane, che rivelavano im proposito saldamente nell'animo confitto, come d'uomo che aspetti un'occasione a porto in atto (1).

I taciti apprestamenti di Bonaparte a Parigi lo maturavano, ed i fatti del 1855 ne affrettavano l'adempimento (\*),

Ma riprendendo la serie loro, per un istante abbandonata, enduta I's setembre la città di Sebastopoli, sotto le cui mura dovevano decidersi finalmente lo sorti della Crimea Pt, distrutto nel mar Nero il naviglio nenino, lo scopo dei collegati era ottenuto. Si pensò quindi alla pace. Di lunga mano l'Austria, la Francia e l'Inghilterra ne andiavano predisponendo per ogni evento le condizioni, che, cessato il cozzo delle arni, dalla corte di Vienna, assenzienti la altre due (82 decembre,) i proponerano allo Carr.

Il giorno dopo, l'Azrono in Londra et il ÎVLLAMARINA, in sulla Senna riceverano da Cumano dispesci confidenziali, che ponevano loro dinanzi quanto importerebbe all'avvenire della nazione, fosse colto il momento per ottenere che i Bonnoxi di Modena e di Parma, collo seambio dei principati Danubina, i allontanassevo dalla terra italiana, toglicindone così una piecola, ma nobil parte, alle austriache pre-pondermare 100.

Confidare il Piemonte, dieeva egli, ehe nelle prossime

<sup>(</sup>I) Bianchi, Opera citata, VIII, 230.

<sup>(2)</sup> Idem. Opera citata, t. vii, 230,

<sup>(3)</sup> Da lettera di Cavora a Luno Cinazano. « Penno che avrete diretto i ficiotazioni al Hubbox ed a Galunony per la presa di Sebastopoli. Vedete o coi colleghi se non sia il caso di far cantare on Te Denna. Quando ono i fosse altro, avrebbe il risoltato di far arrabbiare i olericali coo. Torino, 31 settembre 1855 ».

<sup>(4)</sup> Docum. 29 dicembre 1835, in fine al presente, ma più ancora il dispaccio dei Cirrario a Villamanina, pure di quei giorno, recato dal Biancui a pagine 239 e 243, L vil.

conferenze i suoi potenti alleati vorranno rimutare in questa Italia un ordino di esse, che attualmente quadre volta ripuran alle nazioni più emplici della giustiria e dell'equita. Sperare voter militate le soff-ceura, allegereite le miseria del pepolo italiano. E poi che l'Austria dilatava in Oriente la sua potenza, essere lempe fenera quella, chi troppo in Italia riavigoriva. Quali si fossero le condizioni del tratato di poce, osser di uppo rassegnaria a vederla stendera l'ali per tutto il corso del Daumbio fino allo slocco del Mar Nero, como pura troposo le battera sul l'o.

Ma questi insoliti accrescimenti, queste minaceie all'equilibrio delle nazioni, pel quale indarno sarebbesi combattuta la guerra della Crimea, dover sollevare i sospetti o le provvidenze dei collegati. All'Austria preponderante dal Ticino al Mar Nero, da Ancona ad Ibrail, padrona del Danubio, chi potrà impedire che non guardi superbamente ai minareti dell'ambita Bisanzio, con più eertezza dell'esito che la Russia non ebbe? È se la guerra dai popoli confederati sostenuta, e per cui l'Austria non ebbe sacrificio pur lieve, avesse per ultimo risultato la di lei grandezza ed il dominio del maggior fiume europeo, chi farà calcolo del suo prestigio irresistibile, che potrebbe realizzarle il sogno antico del germanico impero? E l'Italia? Frutto degli austriaci patti, quali vennero proposti, sarebbe un ribadirle i ceppi dell'austriaca servità, sicchè la guerra di Crimea non avrebbe che raddoppiate lo sue catene.

Ove tanto accadesse, dove i sacrificii dolorosi sopportati dal Piemonte per l'avenire del popole infaino, non dovessero che sempre più gettarlo in foudo all'ultimo scalimento, sero che sempre più gettarlo in foudo all'ultimo scalimento, la pace conservedebe una grande ingiustiria ed una grande inmoralità; perchè Francia ed Inghilterra largam:nte compenserebbero una potenza, che ad entrambe rifuttara, nell'ora del periodo, un soccorso, ed abbatterebbero di converso l'all'esto, il compagno nella lotta sostenuta, abbandonandolo utto solo dinanti all'Austria vicina, per essi ringacifiardita. Quale lezione pei popolit Ma la Francia e l'Inghilterra non la daranno. Su questi sensi volgeva la bella nota dal Biancin pubblicata (0.

Con tuto ciò i legati di Francia, di Sardegna, dell'Auria, dell'lugliberra convenui a Costantinopoli, trattavano l'ardun lite dei principati danubiani. Altamento Canuano protestara, il posto della Sardegna nello conferenze della pare trevarsi determinato dalla untura delle coso a discaterà, tutte vitili p'esono ji cari interesa; N'ambrebbe il Pienonte profondamente ferito se, dopo tanti sacrificii il Pienonte profondamente ferito se, dopo tanti sacrificii Tonore di liberamente e senza restrizioni trattare della pace. Il suo divitto e-serse sacre, el emergere dal fatto istesso della triplice alleanza, fortificato dal sangue che i millii pienontesi avevano versato per la cua-comune 17.

« Se le cose (replicava in altra nota all'ambosciatore di Parigi) non dovessero procedere in modo convencede alla a dignità del nostro re, non debbo dissimulare fin d'ora, e che i nostri plempotenziarii arrebbero l'ordine di protestare e di abbandonare il congresso (9), »

Gli ordini e le istruzioni che al conte di Cavora ed al marchese di Villamanna il Chiranio avea dati, erano questi:

4. Se non fossero ammessi a tutte le discussioni toc-

canti in qualche guisa gl'interessi della Sardegua, lasciassero, protestando, le conferenze.

2. Si avvisasse ai traffichi della Sardegua sul Mar Nero.

su quello d'Azof e sul Danubio.

3. Che l'Italia non si lasciasse nelle antiche sue con-

dizioni.

4. Se i sacrificii della Sardegna non producessero che la grandezza dell'Austria raccoslitrice dei frutti d'una guerra

<sup>(1)</sup> Brascut, vir. 339, 211 e i Doctimenti in fine alla pretente. (2) 16-m. Dispraccio confidenziale Utranuto a Vita auseva in Parigi e ad Azzotto in Londra, Torino, 1 febbraio 1836, 1, vir. pag. 231.

Arctic on Louisia, 1971a, t research 18.6, t. Vi, pag. 334. (h Hisparcic confidentials Cherario al suddetto, 9 febbraio 1856, citato dal Biaxoni nel t. Via pag. 232.

non da lei sostenuta, e ne lasciassero in Italia la politica aggressiva; se il papa ed il re di Napoli continuassero impunemente un governo ingiusto ed avverso ai diritti della matione, avvisassero i plenipotenziarii le gravissime consecuenze ().

Questo fermo e risoluto determinazioni polesavano nel Cunano il dipinattico dai forti convincimanti, che va diritto al suo scope; che abberrente dallo serviti e pauroso pieghevolezze di più d'un ministro a lui succeduto, mai non transisce quando si tratti della dignità del suo paese. Certo la quescione ituliana, servieva all'Arrouo Cl, è tutta irta d'inerponenti. Ma v'lanno pur nodi che denno infrangozat, unico medo a teglierci d'impaccio, Quando un popolo che ha divitto al essere governato, non lo è punto, o che il suo governo è incaparo di renderlo felles, si chiede force l'impossibile, dimandando che non sia de augraito, no assassinato, nè oppresso da coloro che dovrebbero sostanerlo I

<sup>(1]</sup> Bianchi, vii, pag. 63. Docum. xt. in fine. Instruction de M.r le cher Cidanno a m.r le comté Cavora et a m.r le marg. Villamabina, etc. Turin. S. Ferrier 1856.

<sup>(2)</sup> Lett. 25 marzo 1856, data pel Documenti.

# CAPO III.

Congresso di Parigi e dispacci Caroar — Cibrario ed il trasporto dell'esercito di Crimea — Provocazioni di Caroar — Cibrario si dimetto.

1

121 febbralo 850 giungeva în Parigi îl conte di CAVORA, Aperlei le conference, vi interestivano per la Francia Warrewski e Beraguesavi per l'inphillerra CLARASTORS COMUNIS, MANTIPUTOS, el HETATELINI rappresentavano la Pruscia; Ontore e BENESOW le Corr; ils Turchia vi mandava ALP PASCA Grantisir e Dusun, bey; CAVORA e VILLAMANYA peroravano pel Picusoste; per l'Autria Hursane Boux, sebil questi ultimi appositamente, perchè animati d'una the avversione coutro il Piemonte, che avva tutte le interate accettità dell' dilo personale ©.

Vivissima era intanto l'inficiale corrispondenza fra Torino e Parigi, fra Cibrario ministro e il conto di Cavotn.

(1) Si veggano la fine I Documenti.

J. 9X

« Sono nove giorni che ho lasciata Torino (così que s'i ultimo), e vi ho gia scritto re volte, septiti dispecci senza fine cec. Spero che zarete soddisfatto della mia e corrispondenna. Credo bene a discarico della voste mia responsabilità, di consegnare a e miari dispacci tutti i afatti interessanti, che mi vien fatto di constatore. Il scritto al re riferendogli il conversazione, che mi ebidi per con consegnare con consegnare con consegnare.

ieri sera coll'imperatore. Onde mostrargli la necessità
 del segreto, lo pregai di non farne parola al Consiglio.

 Patrata però parlargliane in porticolare. Rimandatani al

 Potrete però parlargliene in particolare. Rimandatemi al » più presto Arranza coi documenti che ho chiesti a voi » ed a RATTAZZI. Lunedi andiamo in icena: se non pineevole, la core carb, cuivien. Intento, pero compinisti in presidenti.

» la cosa sarà curiosa. Infanto sono cominciati i pranzi » afficiali, e se non le intelligenze, gli stonnchi sono posti » a dura prova. V'avverto che ho arruolata nelle file della » diplomazia la bellissima confessa di .......... invitandola

» a cogneter el a sedurre, se fosse d'uopo, l'imperatore, » Le ho promesso, che ove riesca, avrei richiesto per suo » padre il posto di segretario a Pietroburgo. Essa ha cominicato discretamente la sua parte nel concerto dello » Tuillerie di ieri. »

> Vostro affezionatissimo Cavoua.

Poi venendo in campo alcune proposte che riguardavano lo ingrandimento della terra nostra, e scrivendone ni Cananso, li-tamento il ministro gli rispondeva, consolarsi che il pensiero di mandare il duca di Modean e quello di Purma in Valachia ed in Modavia, riunendo si bella parte di terreno italiano, aftecchiese nell'animo dell'imperatore IQ.

Ma le attrattive della contessa di ...... pare non riportassero sulle prime gli sp rati trionfi; poiche avendo Cayorra posto dinanzi lo semubio del territorio dal Canakao suggerito, aggregando alla Sardegna i ducati di Parma e

<sup>(</sup>I) Biancui, t. vii. Documente xix, 25 febbralo 1856, pag. 116.

di Piacenza (D. fu dagli austriaci legati duramente respinto (2), e la questione interminabile dei sequestri lombardi, lungi dal volgere al sno compimento, s'era fatta più acerba e incipriguita (3), d'onde severe e dignitose proteste del Ca-ERARIO all'austriaco ambasciatore appo la corte di Torino (f). Ma ritornando alla prima, lo stesso Cavous, naufragata

Li proposta Cibrario, ne proponeva un'altra,

« Faceio partire il corriere Armillad (così il conte Cavour » al ministro degli esteri), per poter informare il re e voi » delle fasi della nostra negoziazione. Vedrete, che spaven-» tato dalle difficoltà che il traslocamento del duca di » Modena ne' principati può sollevare, ho messo avanti un » nnovo progetto nel quale figura il principe di Camonano. » Ne scrivo direttamente al re, e spero che S. M. non lo » biasimerà. Non si tratta di esaminare quale dei due pro-» getti sia da preferire, ma di vedere qual sin di meno » impossibile esecuzione. Non conviene però tacere che si » l'uno ehe l'altro incontrano gravissimo ostacolo nell'op-» posizione recisa della Turchia, e nella ripuguanza dell'In-» ghilterra ad esercitare la coazione necessaria per farla » cedere. Avrei bisogno di essere ben chiarito sulla que-» stione della riversibilità del ducato di Modena. Non saprei ritrovare le regole che stabiliscono i diritti reciproci degli » arciduchi d'Austria, Discendenti da Beatrice, che portò » alla casa di Lorena i diritti di casa d'Este e della casa « Cino Malaspina, sovrana dei ducati di Modena e di » Carrara, non vi sono che il duca regnante ed il suo » prozio, entrambi senza prole, Morendo questi, chi credita? » Canutti ha, eredo, esaminata la questione. Fate d'illumi-normi su d'essa al più presto possibile (5).

<sup>(1)</sup> Documenti lo fine a auesto volume.

<sup>(2)</sup> Bunchi, I. yii, lett. Contanto al conte di Cavour. Torino 26 febbraio 1856 alla pag. 260 ed i Documenti alla fine del presente volume, (3) Idem. vii, pag. 258.

<sup>(1) 1</sup>dem 261. Dispaccio confidenziale Curranto al conte di Cavour, 7 marro 1856 aggrecolo al Documento xee, pag. 618. [5] Senza data. Archivio Connanto, Corrispondenza Cavoun.

Ma sembra che la proposta di Cavoua intorno al principe di Cabionano, non talentasse al Cibrario; perché il primo, all'avuta risposta replicava;

« Ho ricevuta una vostra particolare, come pure una » lettera del re sulla questione parmeuse. Capisco quanto \* difficile sarebbe l'indurre il principe di Carignano nd » andare in Valachia, conducendo prima all'altare quella » tenera zitella della duchessa di Parma, Nullameno parmi » l'ostacolo non del tutto insuperabile; ma temo pur troppo » che non avremo ad occuparcene, giacelié i turchi si » dimostrano feroci della questione dei principati, Non solo » ricusano di abbandonare il supremo dominio, ma insi-» stono per avere in mano le fortezze, che la Russia cede » sulla sinistra sponda del Danubio. L'Inghilterra dice di non poter dispogliare i turchi violentemente. La Francia » quindi si ritrova sola ad onta del suo buon volere. L'im-» peratore non sa che cosa fare. Pure, essendo uomo di » propositi tenacissimi, non ha dimesso il pensiero di far trionfare il primitivo progetto, »

« Per non peedere tempo, metto în campo la questione de-lle Romago, Per questa averano caldi mailiarii nerli nighesi, i quali sarebitero assai lieti di mandare il papa al diavolo; nat troveremo un ostacolo nel desiderio delse l'imperatore di non mettersi male col sovrano ponte-fee 0º. Intanto sarà già un passo se otteniamo si perli el-ll'Italia, e the le potenza occidentali reclamino la nescostid di riformare lo stato delle coso in esa csistente.
— Il sada, se non raccoglicremo gran che, avremo seminato per l'avvenier de, se

Ed in altra del 4 marzo, Parigi,

X8.3.

La pace, come ve lo scrissi, è fatta a metà. Delle cose
 nostre non si è aucora parlato; spero se ne parlerà losto,

Eca atteso dall'imperatore il suo primogenito, che il papa devera tenergii al sacro fonte.

<sup>(2)</sup> Archivio Cinnagio, Corrispondenza autografa Cavota, La lettera è del 12 marzo 1856.

» ma con quale esito nol so. La mania di conciliare il papa » e di averlo a patrino, ha tutto guastato. Le difficoltà » che incontra la combinazione del duca di Modena, sono · immense, onde in definitiva nou ho grandi speranze. Non » ho finora voluto trattare la questione dei sequestri, per nou » impicciare le grosse colle piccole questioni: solo ne dissi » alcune parole al segretario di Bounquexer, ma lo trovai » più austriaco di Brot, Quest'ultimo col quale mantenni sempre le più cortesi riserve, mi prego ieri di assegnargli. » un'ora per conferire insieme, Vedró cosa mi dirà. Seri-» verò al re relativamente al battesimo del nascituro Cesare. L'imperatrice vuole assolutamente farlo banedire dal papa. · Spero che il re sarà rimasto soddisfatto del paragrafo del » discorso dell'imperatore, che lo riflette. Fu molto bene · accolto. Annse mi ha scritto per laguarsi che gli fosse · stata aperta una lettera col suegello imperiale. La cosa » mi pare impossibile; vi prego di verificarla. Il governo » non può certamente volere sorprendere i secreti di Anisc » col quale jo sono in intima relazione. Monate col suo » colorito di polizia, ci troverebbe un gran gusto nello sta-· bilire un cabinet noir; ma assolutamente non lo dovete . permettere (1), m

Il traltato di poce socrivevasi al 39 marzo, no verbo noccon a cra detto dello italiane cosa. Lamentarsai il ronte Gavorn ferito nell'anima la quel silcario fatele, e tanto si mise a fanchi de ministri di Francia o d'Inghilterra, cho alla perfane l'imperiore dava ordina al conto Waxiswat d'introdurra nel convegno dell'8 aprilo (ed erane ben tempo) la questione italiana (3).

Quivi il Buxem, avvertendo nella storia contemporanea il debito di non entrare in quei fatti particolari, che non lo tolgono di porre in luce il vero (3), sembra esimersi dal

falteration bags see

<sup>(1)</sup> Corrispondenza Cavour. Archivio Curanto.
(2) Han M. VII, por., 265, Dispacelo Cavour qui oltato, coi quale riferira minutamente al cav. Curan, o quella seduia.
(3) Iden., 141, por., 265.

131

sollevare quella nula che li risuopre; en prira del lungo disparcia, che untrava alla distesa l'importante sculta. Per me riteugo non potersi meglio caratterizare le condizioni dei fenuje, conocere la nutara degli nomini che parevano allora dominarii e stringere in pagno l'avvenire, fuoreche discendere appanto negl'i intini segretii, nella carne latebre ritedele bere intenzioni. La storia é coda gindice, cui nessua pagina degli unuani processi deverbbe essere introbata, perché dalla meditazione di tutti i fatti, di tutti i documenti, quali pure si vorlano, dovrebber conergere i suoi tenutti, ma inappellabili decreti. Non mi sgomento quando urro dei fatti el i constillo. Il siluzio in questo exsovitorarecibb ad utile esclusivo di chi ha paura della storia.

Ma ritornando a quel consesso, ivi Clanendon, qualificati j governi di Napoli e di Roma, come i peggiori degli italiani, proponeva due rimedii; secolarizzazione dell'ecelesiastico regime, ed invito al re di Napoli di migliorare il suo.

L'abile Cavoru mise inuanzi il triste fatto dell'armi straniere nelle Romagne e nel ducalo di Parma; e dopo lungo disculere, fii riienula la necessifà che le truppe austriache e le francesi abbandonassero lo Stato romano, ed via, come in quello di Napoli, si attivassero leggi più miti e più elementi.

In questo mentre, avvisando il Cananao le finanze dalla guerra inaribite e la misera condizione dell'oblinto escricio piemontese contretto a languire per manco di navi e, omai cessata la guerra, lostano dalla patria la nei brulli deserti della Crimea, volcerasi a lord Hussox, l'inviato bris tunico presso le norte di Torino, Ricordandosti la pace quasité stipatata, e valendosi dell'art. 3 del patti convenuir celle assirumizioni dell'inchiliera, che ostatodo veruno saciolesi all'impo ricollevato, domandara che naviglio inglese coveresse al ritorno dei poveri soblati, ed al trasporto dell'armia del ravalli. Notasse, gli diceta, cenne all'erario costassero que sobiati da cento mila franchi a ciascum di; trattarsi di 17 mila usonio e 200 censili; volcessi il volces il

nobile lord raccomandare al ministro d'Inghilterra la sua domanda (1).

Come poi lord Ilrasov appo Caanevoo l'appregnisse, hasti il dire, che non appena quest'ultimo vide a Lombra il conte di Cavara, lamentossi del tuono di quel dispaccio, di cui nulla è più calmo o dignitico. Il Cavaro di sutilei impressioni, delle quali assai volte, una tropue tardi, si pentira, un papar chiedenolo al Conano la note resi fine di proposito necuenta, con a-pre ed inconsulte parole venivalo così dimensionale.

rimpaverando (2).

Jeri lord Camersov mi ha fatte aleune amichevoli

oserrazioni sul tuono del dispareio diretto ad Hensov per

chiedere il concesso dei hastimenti implesi per l'ouccinarione della Grimea. Mi dire che la vacte affilto, se non

offerso: ma come non mi mostrò il detto dispareio, non

posso gindicare del fondamento dei detti lamenti. Go
munque sia, non posso non deplorare perché non s'im
pichimo cell' haphiltera quello forme curbesi che, seuza

eletrarre alla dignità di chi le impiega, giovano a mante
nere le buone relazioni fra i governi. L'arrogana non è

fermozza, e l'impertinenza non può supplire all'energia.

biumai si augherà della occupiario er romana, ma Dio sa

Più sanguinoso affronto non poteva uscire dal labbro di Gavora; né può comprendersi, fuorché tenendolo malignanoente lanciato per disfarsi dell'amico, e riprendergli (poiché giunte a suo termine le conferenze) il portafoglio.

Bensi all'istante l'offeso rispondeva. Voir lu note à llussox, Vous jugerez ai lord (Lanexpox a raison, Quant aux mots très blesauts dont rous rous été sevri a mon egard, lu seule réponse digne de moi, est de vous préveuir que vous trouverse en arrivent ma diaission. (Révouse chirjée, 8 arril, 1856)

Signe Cibratio.

come. Vi seriveró apposito dispaccio, »

Documento in fine, 26 marzo 1856,
 Lettera Caroua, Parigi ... aprile 1856

lo sospetto nell'insulto di Cavora un brutto tiro. Che so fu l'um delle sublic fri sua, credo nai non cogliesos un granchio così solonne; quello civè di abbandonarsi all'oltragio some chiedere la notac den oi pubblichiman, e che sulla fele altrui credeva tanto altiera; peggio mucra, di, lasciarsi vinvere, pur confessando di non metal veduta, da un impeto tutt'altro che diplomatico. Non sempre chi so combattere ad dispetto depit tomini e degli eventi, as vinverere so medesimo. Avata quella nota, mera igidando egli stesso del proprio cerror, alla medio ripramatelo, recertivea.

• Nou acendo ribenta copia della lettera die vi la tanto adirato cantro di me, non posso giudicare so avelo piènnamente razione. Ma lato che ciò sin, pecchè non fare la parte di mio temperamento segentto alle furile? Sapete quanto vi sono aff-sionato, e non è la prima volte, che dipo di essere analto in les-kia, sono il prima volte. Per il colori della contrata della colori servizia di la totte che avele comunicata la vostra ricolatione al re. Ne sono deluttissimo, perchè prota estere irremovibile. Spero che, pensandovi lune, so non cambiate considio, almeno non mi privere del ella vostra le baveologia. Se los cattiva testa quadelle volta, lo pelo sempre luon currey, non asperi consolarra di separami da voi sona essere amici. Addio: lacciate che, ad onta delle vostra giuste collere, continui a firmara della voi sona essere amici. Addio: lacciate che, ad onta delle vostra giuste collere, continui a firmara della vostra della vostra continui a firmara continui a c

Vostro aff.mo amico C. Cavour.

Altra prova del carattere impetuoso di Cavoun è la lettera seguente indirizzata pur essa di quel tempo al Cibrario.

Caro Collega

Vi lio scritto per telegrafo per pregarvi di affidare
 ad Arassa l'incarico di portare la sua lettera di felicita zione all'imperatore, Ne servico pure direttamente a S. M.
 Aggiungo poi che a niun patto mandi il.... Non lo

» potrei tollerare, Ditelo pure a S. M. Un invisto del res sardebi in certo modo unio cellega, uonu vogio a nessuu conto il ..., Ne farvio qu stione unintstriale, Non persona conto il ..., Ne farvio qu stione unintstriale, Non persona conto il ..., Ne farvio qu stione unintstriale, Non estregardo, un nemico del governo. Il conto momento un retrogrado, un nemico del governo del lavore notte e giorno in mazzo ad inaudite difficultà : una se queste resensero pel fatto di S. M., non potrei e recepe più olite. Ve lo ripetto, Dichiante de ne nel modo più rispottoso, un il più protitro, che sei il ..., si presenta all'imperatore in nome son, io parto da Parigi, il ... un urvo semulalo. Spero che i mini cellebria approveramo un sta mia risoluzione; una comunque, ella è irremovibile.

# Postro affeziona dissimo Cavora.

Ma se la nota di cui parlammo, indivizzata dal Cunvano ad Hensov, fu mittissima e gentile com'essere doveva, bene il primo sapeva all'uopo stimuatizzare, non importa se duchi o ministri, coloro che non chiamati, s'immischiavano alteramente e sura diritto, nelle italiane con-

Del che mi sia testimoniuma il risentito dispocio, che rapperto a dun vero polizioto, il ciero Conventrus, indiziavan al marcheso di Villannanas legalo sardo a Parigi, in agravio del dina di Gansonova Di, Fra ques'ultimo non d'altro affatelto che di farsi credere a tutto il mondo l'arbitro dales sorti pienontesi, dalle quali provano in quel tempo dipendere lo italiane; cosicube, messtero, presimonibo di in-legalo da Paramen del punti proserve, presimonibo di in-legalo da Paramen del proposito di la mettesa, rimpetto al popolo ed al Parlamento, in un servi industrazio.

Frattanto le conferenze, pur continuando per la difficile questione dello cose italiane sempre avversato dagli

<sup>(1)</sup> Documenti in fine al presente volume (Dispaccio 39 giugno 1855 ccc.)

austriaci, s'annuvolavano dapprima, poi volgevano in tempesta: e però il 16 aprile i sardi rappresentanti, altamente protestando contro la ferrea tenacità dell'Austria, partivano ma contenti dell'opera loro: avvegnaché fermo l'austriaco nelle usurpazioni di terre non sue, volesse tutti avvinti i popoli italiani fra le distrette dell'incumbente sua forza, di cui veniva impigliando il minacciato Piemonte. l suoi rappresentanti, avvertendo la Francia e l'Inghiltrra, che se quest'ultimo, derelitto dai suoi alleati, dovesse cedere, avrebbe l'Austria realizzato l'antico sogno dell'itala conquista, lasciavano il congresso del quale già coglieva il Piemonte i primi frutti. Poiché, fremendone gli austriaci, potè per esso invocare i trattati di Vienna e d'Aquisgrana intercludenti agli Stati minori le discussioni di carattere curopeo: poté farsi conoscere legale propugnatore della causa italiana. I diritti dei popoli la prima volta (1) sollevavano il capo tra conferenze ministeriali; e questi popoli erano i nostri, e gli accusati governi eran pure que medesimi la cui stolta ed ipocrita dominazione si tutelava dall'armi straniere.

I sardi abbandonavano Parigi, ma vi lasciavano l'adderbilato di nuovo complicazioni. Vi lasciavano i premi delle lattaglie del 1830, e fu un insigne benedicio dovuto all'opera di Cavore, di Cunanno, d'Azsotto, del Villamannay, al primo dei quali, imminente a partire, Navotoxo un aveva d'ato: « Tranquillizzatevi ; lo il presentimento che questo soce non si fari».

Ratificate le convenzioni di Parigi, tornatosi a Torino il conte di Cavova (2º aprile), gli fu tosto dal Симани сеduto il ministero degli esteri da lui tanto desiderato.

Così narra il Biancii (2); ma noi vedemino qual lettera del conte di Cavour, benché all'istante ritrattata, fosse cagione, perché il suo collega gli cedesse l'ambito

Bianciii. T. vii, pag. 287.
 Idem, vii, 313.

seggio (9. Quanti per lo contrario, ablirancato un portafoglio, lo si tengono ad ogni costo, e vi s' aggrappano tenacemente benché aperta si levi intorno a loro la síducia delle Camere parlamentari, e la minaceiosa impopolarità della nazione miseramente per essi amministrata (2).

All'annuncio desti uttimi risultamenti dell'opera di Cmanno ed il Cvotra, che avvoa tiplomaticamento isolata Li corte di Vienna, rivolg-mbole centro l'epinisme di tutta Europa, sollevarone gil animi illatimi al alte perarase. Chi l'arvebbe mai detto! I più avvesi alta guerra di Grimea, dopo avvela a tutta oltrana nelle due Camere combattuta, avvelbero voluto che non terminasse più: e dell'essere di quella totta, i destiri della mizione. Ma il grande scape cra otteuto i ed il o maggio, quando Caveta pose dimand al Parlamento i risultati della pose, con voto manime fa

(ii) I'n anno pries, rimondato II Caravato na portrofallo, Intelexa seritor - 18-X I quele e la cerito al la poposa fina dai versori na seritor - 18-X I quele e la cerito al la poposa fina dai versori na semanta per la la poposa del la compania del la compania del la compania del la compania per la constitución del la compania persona del periodo della vita misisteria se seritoria standariamino, per non der pergio, della vita misisteria se Norta matelelazzafica, cui trasgonia appeara lo consecutivo - 18-X, 31 margare a S. M. (compania del la vita di nonlina simistro derilà data electrica del la compania persona del consecutivo.

n. Suprime, a Supprime in the percent and the interpretation of the control of the son I is made textful in Cason a, cause per altro occasionals, essential to in unitarity that Cason a, cause per altro occasionals, essential to in unitarity requirements. Cason in manda Cason a requirements. Cason in manda Cason a control of the cason according to the cason accor

9 magilo, e Utiana udovan ministeriata del re, il quade un da vitolo, sendo el monitacione di prima presidente della Card d'appetib. Servicio Indicata di partico del prima presidente della Card d'appetib. Servicio in accessità. Mi attringe a vivintedo operano, e ed antelve in vifix con Int. Vinola perez a daportificare dedia min famiglia il revoleda di Verbino cer, Albonda i innomna di tratti di spinista bonte e peritoriore bereviciona. Il cuore ai bellia fessere ceras dalla galera ministratido. 3

(2) Brotrero, Storia del Parlamento, vi, 587.

----

plaudita la condotta del sardo ministero, confidando le Camere, avrebb'egli nella sua politica saldamente continuato ().

Quasi ancor non bastassero al Cunanuo le cure dello Stato, supravveniumo a tormeutardo le islama degli amiei, che usufrattavano l'alla sua posizione per cavarne impiesiti emolumenti e che so iot I. Uno ndi questi, che nulla possed-unio del proprio, temeva di ripiombare a carico dei noi 19, ho percava d'aitti ministriciti; e parlamdegli di elemi sentimenti della sua gratitudine, « quel excellent » corru que le roter, che amit q'il serivenz; que pourceau su manienti della sua gratitudine, « quel excellent Ma l'amico degli elemi sentimenti, arricchitosi în pochi anui, carico di titoli e di onovarii, bramava togliere più tardi al suo bendeltore il secretariato dell'Ordine mauriziano, per darba ul un altrol

<sup>(1)</sup> Buorrano, Stocia del Parlamento 1, vi, pag 856

<sup>(2)</sup> Sun lettern 4 aprile 1825, Chambery e Vous savez, que personellement » fe n'ai aucuns fortune, je un vondrais a l'houre qu'it est, retouber a la » charge de mes parents, Croyez aux eternels sentimens de reconnais-» source cec. »

<sup>(3)</sup> Lettern 9 aprile 1855.

#### CAPO IV.

Il Cibrario elello conto — Soccerro il recchio Cazzera — Altre opero da lai pubblicate — Suo tratiato della schiavità e del servaggio.

«Virmono Exaktica, gratificando alla espiento e aventurata operorità del Canana, qui idiele titolo gli presidento constrio dia Certe d'appello, estabandegli quell'atti con protato, in quanto al hono Canana, qui principe di Gago mi morcolo in protato, in quanto al hono Canana, con mai raccolo in porto più riparato lo vele, abbandonava le tempestose missioni della politica, coll'aniana serceno o tutta lical d'avere soldistatto al debito del cittadino e del magistrato. Espures in mezzo ai compiti del ministro, fatti così grari dalle torbide conditioni dei tempi, mai cio m'andassero inaccoltate le prephiera delli infelici, che a lui si rivolezano. Di miti sensi e d'aniana seguistitatona, le più debici, più care, più ricervate sobdisfazioni del caore, tutto per lui s'iponerano nel fir del bene. Com'era ad attenderis, ritrovo

degli sconoscenti; ma fu talvolta consolato da prove di gratitudine, che tutto commosso ricordava agli amici: e quante volte allora

.... al ciglio alrata,

Stupi la man di ritrovario melle di f

Sendo ancora ministro degli esteri, potè rendere ad un povero emigrato il fratel suo, che per politici sospetti gemeva nel carcero di Palliano.

Non appena il Cananno fu eletto conte, primo a 'darglieno la notizia fu il reduce proscritto, che nel recarzilich seriveva: « probabilimente mi arrà Ella già dimenticato: » ma io non posso dimenticare la sua buona azione, »

Fu chi lo disse bramoso di titoli e di cuori. Ma lo vedeamo rifuture l'authesciata di Roma e i portafogli degli esteri e delle finanze: né futti sanno, che nuche il titolo di conte, offertegli giù dal 1856, fu n'quell'anno da lui rifutato, né riteanto che un lustro dopo, e per l'anore dei figli.

« La mia nobiltà è alpestre, mi scriveva, nè data che « dal 1708, Sono un nobile berger, come dievasi dal conte » di Movrosine, » Modeste e franche parole, non troppo frequenti nelle recenti nobiltà.

Non ad altro intento che ad alleviare le altrui sventure, avendo un giorno dal re ottenuto alla derelitta vecchiai dello storico illustre (boxxxxxx Gazzaza qualche soccorso, ebbe a ricevere dal mesto vegliardo questa lettera commovente.

## Prestantissimo amico e collega.

- « Gradita sorpresa mi recó il pregiato di lei foglio, col » quale mi annuncia le grazie di S. M. a mio riguardo,
- quate ini antiticia le grazie di S. M. a mio riguardo,
   taccado che sulla di lei proposizione mi vennero conce-
- » dute. Le sono grato senza fine, mio carissimo, che nel-
- » l'intero abbandono in cui mi trovo, quantunque il più

(1) PINDERONTE, Sermond.

- » vecchio d'anni e d'anzianità nell'Università, ella sola si
- veccnio d anni e d anzianita neli Università, etta sota si
   ricordó di me con sì amorevole gentilezza. Solo mi duole
- che non saró per goderne lungamente, volgendo l'età mia
- all'occaso. Frattanto conservero per lei, mio carissimo
- amico, i sensi della più viva riconoscenza, coi quali saró
   fino alla tomba cosa sua (1).

GAZZERA.

Un anno dopo (31 maggio 1859) il Goresto pregava Спивато di comporre la funebre iscrizione per l'estinto amico,

Nella calma severa del prediletti suoi stutili mai non cassó di prestarsi in tutto dei givasso al pases la dimandata opera sua. Quindi fin preside nel 1857 delle conferenze internazionali di teleprafia, come del 1857 delle conmitato per l'assimilazione delle leggi finanziarie del Piemoste e della prossima terra lombarda; el cen l'anno in cui l'armi francesi, affratellate alle nostre, la rendevauo a tileerth.

Nel consecutivo, rimeritandone i luaghi e nobili serviçi. r Virrono nomiarato sena niù (21 giuguo) ministro di Stato, conferendogli poco appresso (1 dicenabre 1801) il tifolo di conte ereditario nei primogratii della sua discendenza. la quell'anno appuato era vice-pressidente del comitato senatoriale per la riforma del codice civile, commissione a cui dal 1893 apparteneva.

I due lustri susseguiti al ISO furono certo i più laboriosi della politica au vita. Con tutto ció, quante opere ebbe intanto, come scrittore, meditate e compiute I Perché dopo arce pubblicati due volumi di storiche trattazioni sulle Valli di Lanzo nel medio evo, — sui principi Avurno vu ed vur, — sui Templicir, — sull'ordine maririano, — sulle città libere del Piemonte e così via, regalavaci i la Coranca d'Usesgio; indiu un trattato sulle financ piemon-

<sup>(1)</sup> Lettern 12 margo 1858. Archivio Congagno, Corrispondenza.

tesi dal 1847 al 1852, di cui toccammo altrove, non imitando, come parve agli altri, ma proseguendo le trattazioni del Revel.

Altro lavoro di qualche mole e di pregio non comune uncirn allora da lavo fecondo ingregon. Le monarchicle istituzioni della Saroda IV, dove trattandone la storia con mendo suo proprio, no svolge le origini e no tocce le intime condizioni entro la ceveluia in eni s'aggirano con vex enterna e percane, considerandole nelle varie fais piditiche, militori, finanziarie ed amministrative; nei progressi loro nelle loro dissolutioni. Nel secondo voltune è uno specchio minuto, cronologico, meraviglioso della storia piemonese, in cui risultano le nazionali tendenze e lo origini tinliame dei reali di Savoia. Quello specchio è diviso in tre colonne:

- in Le date, i principi, i dominii acquistati e perduti.
- 2ª Cose notabili.
- 3º Sincronismi, cioè coincidenze dei fatti storici estranei al Piemonte.

Il volume è ricco di notizie peregrine avvivate da sottilissimi criterii. La pratica utilità di quest'opera la colloca fra le più ricercate.

No ometeremo il volumetto delle Carmina jueralià. Lione, 1855, Perinj le lettere di Sgagna e di Progallo così gentili nella forma e nel pensiero (Torino, 1856); il piecolo volume di Opere e frommenti storici (Firman, 1856); il le Decci motizie dei santi di Sarvia (Torino, 1856); il o Decette varie contonenti anche il viagnio di Sgagna e di Portogallo; una raccolta di rime col titolo, Roggi dell'aaina (1869); le Lorizioni latine et italiane (1867).

« Chi sa che queste parziali fatiche non ispirino poi » (mi diceva nel 1857, rapporto al mio codice diploma-» tico brescinno) a qualche nazionale il pensiero di scrivere

Chiario, Origine e progresso delle istituzioni della monarchia di Savo,a, finò alla costituzione del regno d'Italia. Torino, 1831, vol. 2.

- - » una storia dei comuni d'Italia? Poiché, se l'opera del » Sismondi merita lode per essere stato il primo ad entrare
  - » in questa via, essa è loutana dal rendere compiuta im-
  - » magine delle nostre condizioni. L'opera che vorrei vedere

  - » intrapresa da penna italiana, non dovrebbe essere troppo
  - » diffusa per essere letta. Si potrebbe, a parer mio, com-» prendere in quattro grossi volumi. 1º Comuni del Pie-

  - monte. 2º Comuni lombardo-veneti, esclusa Venezia,
  - » che vuole una storia particolare. 3º Comuni toscani.
  - » 4º Comuni di Romagna e delle due Sicilie. Sto poi scri-
  - » vendo una storia popolare della monarchia di Savoia.
  - » Saranno al più due volumi. Era già cominciata da qual-· che anno, e sono giunto al secolo xvi. »

Quasi ancora non bastasse all'irrequieto pensiero, nè giugnesse a far pago l'ardore, che pelle storiche investigazioni, era in lui seconda naturo, dava mono a porre in luce le altrui, ch'egli sempre illustrava di argute note.

Tali sono le Relazioni dei veneti ambasciatori Molino, Belleono e Foscarini alla Corte di Savoia (1830), e due Raccolte di lettere, l'una di principi e d'uomini illustri, con fue-simili; l'altra di santi, poatefici, principi, guerricri e letterati, ov'è un trattato assai curioso intorno agli amori ed alla prigionia dell'infelice Torquato Tasso. Alle quali cose dovremmo nggiungere le Rime del Petrarea (1825); un primo volume delle Opere di Prospero Balno (1830); la Chorographia Surdiniae Joannis Fanae (1835); le Mcmorie storiche del Galleani sulla querra del Piemonte dal 1741 al 1747 (id. 1840); i tanti e svariati documenti e statuti e note e prefazioni latine ed italiane, delle quali fu si largo alle Monumenta historiae patriae, gravissimo lavoro uscito a spese di Canto Alberto, e dal medesimo affidato ad una deputazione di storia nazionale, della cui presidenza fu il Chinamo istesso, Già ricordammo le due belte raccolte di documenti, sigilli e monete da lui poste ia lucc col dotto commendatore Domesico Promis.

Aggregato eom'era fino dal 1830 all'accademia renle di Torino, accrescevane gli Atti e le Memorie di meditati

250

lavori quasi tutti di storia della terra natale, che amava tanto, come n'ebbe regalati a molti periodici e ad opere nazionali e forestiere.

Quindi le lettere dei ministri di EVANANCIE FILIBERY, per l'Actività sorteri taliano del Vasseux (nomo 39); un suo ragionamento sulla storia civile, per l'Aurologio di Picurze; un altre sull'arabilica, per l'Enciclopedia del Ponna; per gli Annali di giurispondensa, due trattati sulla penutrià delle azioni sei delirii della mente, e sulla giustizia manna; pel Macco Forxasa, deltura le onnora per l'auvara us Savona, come alla Raccolla degli Ordini carollevechi, regalaxa la Savoria dell'Ordine dell'Amunelato, quella del Maririshuo, e l'annalisi del precesso contro i Trasplieri. E qui ci lastino le citazioni, però ce la via lugan es sospiage.

L'ultino degli storici suoi lavori, ma forsa il primo per le minute indazio cia di condotto, per la natura tra filosofico e civile del toccante subbietto, fu l'opera intorno alla schiocirio dei accreaggio. Divissa in tre parti, con documenti, natra la prima degli schiavi e dei serrii in generale: abbraccin la seconda lo storico fema dei serri agriedolori nella tezar de in uvestigazione delle cause e degli effetti dello svincolo dei servi e dei servili, cho lungo i secoli con avia procedimento riusvicno ad infrangere quelle catene, che passavano di padro in figlio come una triste incluttabile evedita.

Già dal 1858 rivolgeva il Cumano dentro all'anima pensoa lo sterio arpomento, edal marzo di quell'anno la usetra cerrispondenza, fattasi più vira e più confidenziale, todo tutta sui aerri della pleda, rapporto si quali volendo pare in sulle prime aecontentaroi di un rapido cenno, pomendogli diamari la vestità dell'argomento, si persanase doversi prendere più largamento. Frincipio quinti a racco-gliere sottlimente coll'usasto ardore le memorie del servaggio per le unstre città.

 Avrei bisogno di sapere (così, rapporto a Brescia, mi scriveva) « a quali tempi risalgano le prime manumissioni » dei scrvi della gleba in cotesti paesi; qual'era la forma

- » adoperata, se pro amore Dei, o per prezzo; se vi furono
- manumissioni generali ordinate dai comuni o da qualche
   signore; quante classi vi erano di lavoratori più o meno
- » affetti di scrvitù, oltre ai servi della gleba o tagliabili o
- » manimorte; se v'ha traccia di que rustici, che avevano
- » leggi e magistrati proprii nel 1011, de quali parla En-
- > DANNO cenobita, >

Erano dimando, che avvertivano gl' aitenti e la doltrina dell'interrogatore. Come naturellimente dovera succedere, in luogo di rispondere a' singoli quesiti, preso all' amo io stesso dall'attraente subbietto, ponera mano al una memor'a inturno al arros presciano del medio ero, secolo per secolo fino al xv, memoria, che per lui dettata, in forma epistolare venivagli comunicando.

« Spero che prima del maggio — scrivevami nel 1859 — » sarà l'opera finita e riveduta, »

Chi avrebbe detto gli sarebbero bastati appena altri dodici anni a terminaria, quanti erano concessi all'onoranda sua vita?

Se non che troppe cose gl'incepparano il lavore, concische de distellente di quell'anno m'avretisse no noterlo riprendere (occupato allora nella presidenza di una commissione pei tributi diretti) che al verno dell'anno consecurità. Na in quel tempo la quinta dell'inco dell'Economia publicia. l'obbligava gettare i Sorri da un canto per tutto l'anno. E qui non posso rattenerni dal rificire un brano d'altra lettera, perché si noti a quali fonti inavvertite fin qui. solvant altimere talvolta l'acuto istorice le sua convincioni.

« E d'una cosa vorrei pregarla aneora (0); di vedere se » nei secoli xu; e xvi troti riscontro del costo del vitto » quotidiano di un earcerato. A quell'epoca non gli si dava » che pane ed acqua. Ilo molte notizic intorno a ció..... » Sarci lleto di contrapporvi qualche esempio bressiano » e ve n'erano pur troppo « o venco o d'altri jucchi di colesta

J'3X

<sup>(1)</sup> Leitera 21 febbraio 1839.

- parte d'Italia, In generale si trascura un elemento istorico.
- » che è di tutti, a parer mio, il più importante. Quando si » sa come, dove un uomo, un principe, un comune spende
- » i suoi denari, si conosec intimamente l'uomo, il principe,
- » il comune, Or bene: perché non si studiano attentamente
- » i conti dei tesorieri? Ceutinaia e forse migliaia di conti
- » da me con fatica paziente sviscerati, mi hanno posto in
- » grado di scrivere l'Economia politica del medio ero, e
- » avrebbero posto in grado un altro, fornito di migliore in-
- » gegno, di scrivcre cose cento volte migliori. Perchè niuno
- » mi segue nella via, che ho battuto il primo? forse è que-» sto il solo mio merito. » - L' opera dei servi da tempo abbandonata, fu nel 1861 alaeremente ripresa.
- l servi! Quale spettacolo di abbiettamento e di miserio umane in quest'unica ed umiliante parola!

Come avvenisse che al formarsi dei popoli, pochi arbitri levassero a dominarli, ed un branco di gaudenti facessero tributarie moltitudini di viventi eguali ad essi, qui non diró. Diró per altro che lungo i secoli, mentre alcune parevano di tratto in tratto rivendicare a sè medesime i diritti della intera umanità, baciavano la più parte le loro catene, sicché, perduto un principe, paurose od indegne di libertà, non avevano pace, finchè un altro non ne avessero trovato cui offrirsi e dire: non possiamo vivere senza di tc. E buon per loro, quando avevano principe creditario, perché era tolta così la tema di non rimaner suddite di qualcheduno.

Sono misteri di tutti i tempi, che non mancano di riscontri contemporanei.

Ma per venire agli antichi, nulla di meraviglia se i pochi ma preponderanti, impostisi alle plebi coi terrori dell'armi o dell'altare, giungessero in qualche popolo ad arrogarsi la triste facoltà di vita e di morte sugl'infimi schiavi. Terribile podestà, passata quindi gradatamente dal principe e dal sacerdote, fino al semplice proprietario.

I servi intanto, que' miscri paria delle trascorse generazioni, senza tetto, senza famiglia, senza nome, si costringevano a luoghi fissi, pena di essere chiamati ladri di loro

J'3X

stessi; percial lo schiaro era un mobilo, e fugerendo rubava se medesimo al suo padrones i ne quante volte unello scaruo suo petto nalpitava un cuore più nobile e più gentile che non fosse in taluno de'suoi barbari signori? Con tutto ciò, que'diisgraziati che mascevano già venduti, comi era venduta la madre horo, non avevano neppure la compassione della storia, da quale, se tutta rivolta ai fatti chamorosi dell'indivituo, alle gesta dei principi e dei condottieri, all'effetto artistico e teatrale dei suoi raccotti, non degnava d'un guardo il popolo, molto meno l'avrebbe gittato sul ludibrio di tutti, sullo schiavo orizinario.

Lo investigare quali fossero i destini di questi milioni di sventurati, cho non avvano parte attiva negli avvenimenti, ma ne subirano gli offetti; uarrare i patimenti menti, ma ne subirano gli offetti; uarrare i patimenti ma rosciosi ch' o' doverano sofforme nell'anima desolata; porro a nulo la storia di tante moltitudini che passavano inavertiti dalla vita alla morte, e ch'eran pure così gran parte dell' intera umanità, ascrificata dall' ingiustizia di leggi, di consuctudini spictate sancite dall'altra, fu gentile e pietoso pessiro:

E però tutta il Cuorano ponendoci dinanzi la tristescena dell'antico servaggio, che fu un delirio crudele dei padri nostri, ampiamente la avolge dalle origini primitive al lento e progressivo decrescere della sua prisca acerbità, rammollita dal mita alti olella religione e delle coltura

Svolto il periodo romano, toccato dei longobardi, che favorirono anchi essi l'emancipazione del servo, così riassume con un rapido sguardo i posteri fatti da lui nell'opera discorsi.

« Intenebratosi poscia il mondo, ribolli, si fendette, si » scompose, si disciolse, poi rivisse ardito e brioso con nuovi

spiriti fecondatori, surrogando con mille centri d'azioni
 l'antica unità d'ogni Stato; e questo si chiamó ordina mento feudale e comunale, pel quale abbiamo veduto che

niento feudale e comunate, pei quale abbianto ventro cue
 le sorti dei servi furono parte peggiorate, e parte miglio rate. Esse furono invece, quasi per colpo di magica verga,

» mutate in libere nei comuni indipendenti; più tardi, e

XEL

J3%

100

» non ad un tratto, ma pur generalmente, alzale a franchi-» gia, nelle circostanze di comuni indipendenti, e nei co-

» muni dipendenti,

Abbiamo pure veduto, come all'epoca della definitiva costituzione dei comuni, la plebe dei servi delle campagne si trovasse da tempo preparata con giure, associazioni, con una specie di comunelli rustici, o per via di consuettudini glis ababilite, a pigliera parte all generoso "moto, a compiere l'ultimo atto della grande emancipasione."

«Abbismo veduto come man mano Il prevalere dell'aulorità monarcale sui laroni agreciales la concessione di carle di libertà; come fosse facile ai serti apricoltori delle emagente riprarsi in terra libera. Infine abbismo secos il fiume dei tempi fino ai nontri, toccato alcuni punti di parainii affancamenti, e ricolto lo guardo ai due immessi fatti: — l'emancipazione spontanea, prudente con riguardi al proprietario, del 7 milioni di serti russi; con riguardi al proprietario, del 7 milioni di serti russi; per via d'una guerran fratrictale dei negri del sud degli Stati Taiti.

Ma i tempi, di lunga mano preparati dalla questione del Bosforo, e dal congresso di Parigi, omai s'avvicinavano. L'alleanza franco-sabauda era fermata, e il 25 aprile 1850 un esercito francese toccava i limiti italiani.

Suomyano intuulo per le nostre città le promesse bonapartiane: « Venir egli. Naponosox, a combattere per un » idea: bisognare che Italia fosse libera fino nll'Adriatico. « Generosi accenti, traditi poi colla pace di Villafranca, per la quale si trouarano a mezzo le comuni speranze.

Per quale idea combattesse l'imperatore, lo dica Nizza s Savoia.

Agregate per que fatti al Jiemonle le terre lombarde, in presibe il Camanio per la coordinazione ed unificazione d i loro tributi. Quasi ad una lo squisito di lui sentire nell'arti gantili, di cui nelle commissioni pel monumento di Canzo Ausmro e per le tombe readi di san Michele areun

JEX

date si belle prove, gli valse la presidenza di un comitato per le decorazioni del palazzo reale di Torino, al cui grande scalone veniva apposta la bella epigrafe da lui medesimo dettata,

VICTORIVS EMMANVEL II

REX ITALIAE

IPSUM AEDIVM REGIARYM LIMEN

PICTIS SCYLPTISQVE IMAGINIBYS

ITALORYM QVOS MYSA VETAT MORI

EXORIABE JYSSIT

VTI

AD EVM LOCVM AVSPICATION SIT ADITVS
A QVO SALVS ITALIAE PROCESSIT
A. MEDGGLXII.

Innamorato dell'arti, non è a dire quanto caro gli tornasse un disegno assai grazioso del principe Opoxe di Savoia, che pur tanto le onorava e sosteneva. Era un dono che il principe infortunato gl'inviava con queste poche, ma gentili parole:

« Ilo tardato assai a compiere il suo grazioso desiderio a d'avere un disegno fatto di mia mano. Ne ho finito uno pochi giorni fa, che credo poterlo offerire. Ella lo gradisca come tenue ricambio alle tante sue geatilezze e come sincero attestato di tutta la mia benevolenza. »

Moncalieri, 3 maggio 1859.

Suo affezionatissimo Odone di Savoia.

Fra le lettere di principi al Cibbanio indirizzate, volli pur questa ricordarvi di un reale di Savoia, le cui rare virtù rendevano a tutti dolorosa la sofferente sua vita e la sua perdita immatura.

L'anno appresso, Umberto suo fratello, ritrovandosi a Milano, visitato l'istituto dei ciechi, cui da veni anni dirigeva quell'anima pictosa di Micnelle Barozzi, uscitone meravigliato, scriveva al Cibrario.

- « Fra i bellissimi stabilimenti della città che visitammo,
- » oggi, ne abbiamo veduto uno, che desto l'ammirazione » di noi tutti, quello cioè dei ciechi, ll sig. Barozzi Mi-
- » ит пот tutti, queno сто» del стесні, il sig. Бакодді мі-» спала ne è direttore. Egli se ne occupa con passione ed
- intelligence. Des desell un attactate della secto sodi
- » intelligenza. Per dargli un attestato della nostra soddi-
- » sfazione, noi vorremmo che ella si compiacesse di chie-
- dere ia favor suo e a nome nostro a papa la croce di
   cavaliere, o meglio, quella d'ufficiale di s. Maurizio.
- » Amedeo si unisce a me per salutarla ».

888°

250

Fra le tante gittate nel fango, ecro una croce meritata. Intanto l'opera intorno ai servi procedeva; e mi ricordo la letizia dell'autore, quando fra gli altri documenti livesciani, ebb i alti conuniciato nel 1850 l'inventario assai curioso delle proprietà dello storico monastero di santa ciutia, immensa perpanena del x secolo, che parla appunto dei servi e dei servili di quel cenobio d'origine lomgolarda. Avendola ottenuta per pentile condiscendezza dal direttore dell'archivio di san Fedele, dopo averla trascritta ed annotata, gicha speliva coll' autografo fisesos. E quel m-desimo documento, che uno storico odierno annunciava più atardi, come fosse da lui recentemente rinvenuto.

« M'alzo alle due del mattino per istudiarlo ed illu-» strafo (scrivevami il Cinnano); ed a misura che lo studio, vedo il gran prò che ne posso trarre per l'opera dei servi, » che intendo finire quest'inverno, e pubblicare nel 1892, »

Gió rapporto alle storiche investigazioni. Ma intanto dava mano al una grande proposada di riorme universitarie, sulla quale interregato il venerando Gixo Carroxu, « in elto intero il progetto vastro (gli dievas, Quando avete « gridato contro il troppo numero delle cattedre, mi si « allargata l'anima. Della formazione del Consiglio su-perior», avete detto convenientemente. Cosi, e sopratutto dall'imparare troppe cose, e son sapere i principii delle « cose, Dunque sul rapporto non lo che dire, « mi piace » assai. » 10

<sup>(1)</sup> Lettera 23 giugno 1501. Firenze

Quasi ad un tempo, non fidando il Cibrario, modestissimo sempre, di sè medesimo, bramò su quel progetto una parola dell'Amani, ed egli:

#### « Caro collega.

« Bellissimo il tuo discorso pei pensieri e per la forma. « I principii del progetto di legge sono liberati ed alti, e » mostrano in te molta pratica universitaria, e molto stu-« dio nell'argomeato. » (1)

Poi veneudo a'dimandati suggerimenti, e scusandoseae prima, ne dà parecchi, e molto a proposito, intorno all'insegnamento delle lingue orientali.

Ma il fervore de cari studii già da quel tempo inconinciava ad essergli fatale; e i primi sintomi della ipertrofia che lo condussa alla tomba, lentamente insidiosi, già dal novembre del 1861 avcano principiato l'arcana ed edace opera loro.

A que'di, sull'autore della storia commovente della serrith, si volgevano gli sguardi del più libero ed indipendente degl'itali governi — la repubblica di saa Marino, l'unico avanzo delle italiche già spente, il solo popolo tra noi, che serbi ancora gli antichi ordinamenti del proprio comuue.

XEA.

<sup>(1)</sup> Lettern 8 giugno 1861. Pirenze



# LIBRO III.

#### CAPO I.

Il Tinno — Grigiti della republica di a. Rarino — Condettita interna dalle città ritino — Allerga il Soprio data — Gerratta dai Compi deprandi — Computa dall'Idhenni — L'antica virti la ritarna a liberti — Rapiscon la rispetta — Si fa ritigis dei liberal — Garchide a. La rino — Excente delle con pubblica — Chernio feste della repubblica — Tartisto fra quenta e il regno italiano — Bandei a lei recuti dal une representante — Cliercio a. R. Rarino .



tonico suo nome, mito sublime di que' terribili cataclismi dell'età primitive, che sfuggono alle indagini dell'umano pensiero, e che gli antichi popoli nelle fantastiche loro leggende vestivano di tanta poesia.

Primissimi abitatori del Titano terrei fossero gli Umbri, italica, remota e forte schiatta. Conseguitavano gli Etruschi (°), indi i Galli Senoni (a 381 a C.); ed oltre un secolo dopo le romane coorti (a. 470) di là cacciate anch' esse, nel cadente innerio, dalla berbarica conquista.

Usu pia tradizione racconterebbe <sup>(2)</sup>, come intorno alla meth del quarto secolo un dalanta scalpellino, cercando rifugio fra le solitudini del Titano, vi portasse la religione di Cristo e l'acte propria; che una donna riminese, per per nome Francissima, signora del monte <sup>(2)</sup>, e dal buono artefice convertita, glielo donasse; che Manuso (così chia-maxasi l'onesto operaio) mettenudolo in comune fra quanti riparavano colassia, lo lasciasse, morendo, a suoi seguesi, coll'ingiungere foro, vivessero futeralmente, liberi da tutte servità. — Indipendenza e fede: — ecco l'eredità che il veclindo l'asciava ai suoi proselliti.

Da qui lo istituirsi d'una romita associazione ignora al mondo, qui direbbe l'egregio Fattoni, nei silenzii della rupe (1), ed a cui forse all'ude il monaco Euorprio, quasi contemporaneo, perchè vissuto tra il v ed il vi secolo, colla

<sup>(</sup>i) Dominalori di lutte l'umbre contrade, torarrebbe assai facile addinostrare come lo fossero ancora del monte Titano; ma sarebbo un logilerel di troppo dal subbletto di queste pagine: Unbrowne gent ontiquistima Ila-liae, tercento corum oppida Tuschi debellame reperieur. [Pi into, Hist., in]. (2) Le leggande dei santa minimed intel dal Tovasti (dissing dal genta).

eigio dell'era refigere al 1903, i. n., 1903 narrano di a Guudenio vessore di llimani, che a te chiamati Marino e Leone, dire relativi vienti l'uno si l'itano, l'altro su Monte-l'ira, ordinesse diacono il primo, meerdole il secondo. Vi sililicao due trajimpi-tre che inseisvano in Dumanti, fugeresi l'ira dei giulii. Il Marani to tiene venudi da Milino, no mo respittio, na condomati in que'i loschi ad excidendos maranora duranti in papana persecuzioni (Saggio di responta della città di Leo, pap. 170).

<sup>(3)</sup> Carte antiche edite dai Boliandisti (Septembr. Acta S. Marini, pag. 220, in Acta S. Marini, pag. 220, in Acta S. Marino, in dell'archivio della repubblica di s. Marino. — Yedi Toxim, Acta S. Gandentii nell'opera citata, T. 11, pag. 249.

<sup>[4]</sup> Pattoni, Ricordi atorici della Repubblica di S. Morino, Napoli 1869.

parola Monasterium (b. Da qui le origini modeste della repubblica di san Marino.

Un monastero ed una chiesa no fu dunque il principio. Questo popolo novello, il solo che serbi tultaria, come dicenumo, istituzioni, statuti e libertà delle antiche repubbliche 
idiliane, trasse a lungo ignorata la solitaria e tactia sua vita 
espettando gl' impalsi al altra più rizegitiosa, che fra quegli 
muni alpiziani pur maturava. Ma degli ascettina del chiostro, e dall'abate di cui parlaci un atto dell'857.01, è a 
separaria la civile consociazione cresciutia intorno a quel 
sacro asilo. Reggenzai per avventura, nel secolo x, fortificato il 
formalmente costituitosi, quando nel secolo x, fortificato il 
mascente ano vico, liberatosi dall'atale, trasfondendo nei 
capi della famiglia la potestà del conune, ordinossi al più 
semplice dei recimenti repubblicani.

Una carta del 1180 colleca nel feretrano la Piere di « Morino ed cartello, che Baxystero da Imnol chiama nivabite fortilitium (9). Ma quale récen ti salva dalle ambicioni del vicino più gagliarolo di tet Come il biblico re, che tra lo sfarzo de suoi pensili giardini agognó l'orticetlo del pepolano, la corte di Roma, già doviziosa di tanta parte dell'Italia certurale, benebb non d'altro sostentate che dalle sospette pagine dello pseudo Axastasso, non poleva capacitarsi che ande roccie del solitari o'limno non fossero sue, d'onde una lite averrima, pertinace come tutte le curiali del medio coo, perchè ad esse, più che il diritto, era fomini l'avidità.

La sorgente repubblica cresceva intanto; e nel cadere dell'xi secolo, aequistato di Canrono, il castello di Pere Rossa, ebbe Casole, e per libera dedizione la terra di Bussignano. Il perché, forti dell'ardue loro torri, più forti ancora della natia virtă, fieri della propria indipendenza, si

Caninice, Antiquae lectiones, Ivi a pag. 218 la lettera d' Eurippe.
 Deffico, Memorie di s. Marino, Diplomi. — Tonini, opera citata Doc. nel l. 11, 35. — Manin. Saggio di ragioni di s. Leo, pag. 209.
 Nel commenti dell' Alionina.

preparavano a difenderla e a sostenerla, mentre a sé d'intorno, come salda rupe contro cui rompa fremendo l'oceano procelloso, la repubblica di s. Marino sulle cime del suo Titano vedeva infrangersi a' piedi suoi l'onda incessante delle lotte cittadine cui erano travagliale le circostanti campagne ch'essa dall'allo dominava.

Rovinavano per lunghi anni inforno a s. Marino i regai, contavano le repubbliche, si straziavan gli uomini per civili e per esterne guerre (0 », e l'innocente popolo sammarinese, come sacra face serbata nei penetrali di un santuario, custodiva nei semplici suoi costumi il palladio della sua libertà.

Animaestrato dal triste esempio delle città vicine, migliorava intanto le proprie istituzioni, svolgeva i patrii statuti, e il bene consolidato governo chimmava Libertas. Già due consoli, dalla metà del secolo xu, ne la reggetano (1), e dodici revisori venivano riformaudo le consueltudini avite,

Ma dove appena un popolo si levi, ed eccoli risvegliarsi le pronte cupidità dei potenti vicini. A combattere la fiorente repubblica fu primo un sacerdote, il vecoro Ucoaxos di Montefeltro. Della razza irrequica dei feltreschi, altro mezzo nou trovó che gittavri il mal seme di parte; e l'ire mezzo nou trovó che gittavri il mal seme di parte; e l'ire mezzo nou trovó che gittavri il mal seme di parte; e l'ire parcia e giunti a caina di qua d'eserti e di quel popolo, chei volera corrona pera dapprima, initi far suo; d'onde una pagina doloresa nella astori di a Marron, e il dar di piglio del superio degli avidi feltreschi. Fino la setuggia maesti del Titano toraxa loro uggiosa, ed era stimolo ad adugnado, pera che feltresche forni vediasore da suoi dirupi sui l'ati campi, a'quali dentre all'anima insaziata già pesasvano di stendero la mano.

<sup>(1)</sup> Botta, Storia d'Italia dal 1789 al 1814. I, lib. I (2) Capitanel-defensores.

Per lunghi anni basto tra Montofeltro e s. Marino Ia disugualo contsa: due sentenze avevano data vinta al più debole (mirabile a direi) la eterna lite. L'una del 1297 dichiarava il comuno di s. Marino indipendente da qualsifosse duminazione: la seconda useiva dei levati di Boxuszoo yun.

Ma un altro vescovo, UBERTO di Montefeltro, ridendosi di entrambe, torno alle solite pretensioni. Stanchi allora i sammarinesi, pigliarono l'armi. Scomuniche e soldati contrapponeva il prete, ma non facevano l'effetto; e l'inace sso dirupo del moute Titano, ma più il valore de suoi robusti abitatori parve un osso troppo duro per l'infula e la cocolla dei preti di Montefeltro, Pur tentarono indarno un brutto tiro, quello cioè di chiedere al Vnticano di poter vendere ai Malatesta signori di Rimini, l'ostinato s, Marino. Benchè l'ingiusto contratto si approvasse da un papa (Giovanni xxii), il colpo andò fallito, e le ripigliate armi valsero ai prodi del Titano l'acquisto di parecchie castella di Montefeltro, e la soddisfazione di vedere un vescovo chieder pace nd na pugno di montanari: montanari, ma si gelosi dell'avita libertà, che del 1375 dannavano a morte il loro concittadino Giacomo Pelizzano traditore della patria (1); si nobilmente generosi coi loro nemici, che il vescovo Bernaudo di Montefeltro, cacciato dalla propria sede, ebbe ricovero da loro che aveva un giorno ficramente perseguitati.

La combattula repubblica era come asserragliata da terre ostili. Solo i principi d'Urbino la difendevano, në già per un'idea, ma per essere spalleggiati alla volta loro contro gli assatli dei Malatesta; e le vette eccelso del Titano gli accoglievano sovente fino a che il turbino della guerra fosse passato.

Povera repubblica! Voluta dalla corte di Roma, osteggiata dai vescovi di Montefeltro, dai legati di romagna, dai signori di Rimini, e da non so che altri Marcelli

DELFICO, Memorie storiche citate (Dell'edizione Sonzogno di Milano, 1801) — Fattori, Memorie storiche, cit, pag. 21.

da campanile, che nei secoli xiv e xv facevano parteggiando l'avventuriere per conto proprio, non ebbe mai pace; eppure con tutti si misura: a, eppur con tutti uscivane vincitrice.

Fino il terribile Sairsworen Malatstra, che a duri termini l'avec condotta, n'andé distito, perché legatasi a que' d'l'rbino e al re di Napoli, entrambi in guerra con tui (174-162), colteante l'intento, n'aveca dui collegati le rocche malat-staine di Fiorentino, Montejardino e Serravalle D, ultimi acquisti dei summarinesi, clire i quali (essendosi loro dati spontaneomente i castellani di Faetano) non passarono mal le modeste foro brame.

Allargata così la loro potenza, in amistà coi principi tililani, posificati con Roma, hen vdetti dal re di Napoli e dalla repubblica florentina, fu questa per avventura l'epoca per cesi la più ploriosa, talchè nel sontimento delle accessibile foro fore, devertato il lando a chi avvesa invocate le straniere, cancellavano il patto dagli antichi stabilito, che vichara complattere carlo la Gilesa.

Contenti all'ombra delle patrie leggi e della protezione di opiniqi di Urbino, quieti, sena trimaniti, intenti alle lore industrie, possarone tutto il resto del secolo xy così tran-quilli, che altri tempi non ebbero mai tanto felici. Ma così nei popoli come negli individui, la medesima prosperità cela na pericolo. Cessolo il rozzo degli esterni assalti, rallente la vigiliano e ritadine, qui non so che d'alarre e d'opersos, che nel bisogno delle dif-se teneva desta nella repubblica la ritatiliani virti, cessava anche cosa.

Mancato insomma l'amstero ma vitale insegnamento della sventura, la repubblica di s. Marino, vinta mai dall'armi nomiche, stava per esserto dalle insidie corrompitrici della fortuna, « Lo stimolo delle disgrazie, scriveva il BOTTA "1, e qualche volta necessario alle nazioni, perché le rinnine

<sup>(1)</sup> Pattors. Idem. pag. 29.

<sup>(2)</sup> Botta. Storia d'Italia di seguito al Geneciardeni. T. XII., 116, XIII, 220, 1741.

» e le ritira verso i loro principii. » Da questo punto le condizioni della repubblica erano stazionneie.

Sul reincipiare del secolo xy Granz Bootta, il bastardo di Alexaveno vi, tentò farseae podrone (1503), ma non riusciva che a mezzo e con brevissima signoria. Non vi riusciva Paoto III, che volca darla, come correvane la voceni un altro bastardo. Linto Fanyase ficinio suo (Estg) III.

Frattanto l'anne dinervatrici di quel secolo fatale salivano dal lezzo delle Corti circostanti al puro cielo dell'aerco Titano, contaminando quant'era di semplice e d'illibato fra un popolo severo, che ne tempi dei Menici e dii Bosora serbaya ancora i candidi costumi dell'età patriarcale di s. Marino, Quindi tutto muto d'aspetto; ire di parte, popolo rammollito, depravazione degli animi, e spenta in essi la fiamma della patria libertà: il diritto d'usilo abusato da un branco di masnadieri, che correvano la terra come cosa da rubello; da per tutto scompiglio della cosa pubblica, dissolvimento d'ogni ordine civile, l'arbitranza, l'oblio fin' anche delle antiche virtù, tranne la gratitudine. Questo pertanto fino al secolo xvii. Solo rimase, come flore nel deserto, l'affetto dei principi della Roykar, unici sostenitori del piccolo s. Marino. Spento il principe Federico Uraldo figlio del duen Francesco Maria (1623). questi affranto dagli anni e dal dolore, vedendo omai fuggirgli di mano, insidiata dall'avido Urbano viu, la signoria, diessi per vinto, e mori vassallo della Chiesa (2). La repubblica di s. Marino, priva così dell'antico sostegno dei Ro-VERESCRI, cercava intanto a gran letizia della corte di Roma. la riconferma dei patti protezionali che da papa CLEMENTE

<sup>(1)</sup> Detrico, Opera cieta, p. 104, 105, a En cerdato regionevalmente che amor puterno per figlinolo Pan. Lenot, ecc. a L'assalio in tentato de Panaxo net Maxie, nipoto del papa, la notte del 4 chupno 150. E veramente fu altora sparso dal pontificall II grido, forse un colpo fallito di Pirana. Stroott, legolo di Francia.

<sup>(?)</sup> Protest, Storia dei ducki d' Urbino Francesco Maria II. — Passerent, I Bella Rovers (nelle Famiglie celebri del Letta).

aveva ottenuti. Vano è l'aggiungere come venissero largamente acconsentiti (1).

Fiú d'un secolo depo (1739), l'ambicioso cardinale Gutuo Ausmon, parcadogli gran fallo di non aver potuto dar Sicilia alla Sigona, or voleva dar la repubblica di san Marino a Roma, Quietare insonuma non potença il i perché fattosi protegritore di due riboldi sammarinosi, entrio nella terra, ed occupatala cell'arni, volvara costrinçorba agiunze in sugli attari subditanza alla Chiesa. I capi della republica, radmati nel tempio dali cardinale che aspettavali in trono al giuramento, come furono a lui dinanzi, lo serica la libertà e tuno per guias tra il popolo affollato e minacciono, che necheggiarono le sarre vitte (17).

Il costernato Augnost Is-wio furente il lempio (2), e dato in mano ad un Darrouxen il paese, ternó deluso a Ravenna. In quanto al poutefice, coni ebbe intesse le arbitrara del cardinate, nel 5 febbraio 11:0 restitui la repubblica di s. Marino alla sua prima libertà: e tuttodi la ricorrenza di quel giorno è sul Tilano lietamente salutata.

Le cittatine virtà, da lungo tempo sopite, al tocco della scentura, come suode in tutti gli umani, si risveglizarone, e i bioni summarine di dire mano a rassettare le proprie cose, a correggere il costume, ad avvirare le istitunoin, sicolò vodevano ripristinarsi di mano in mano la foridezza natire, La alesso Boxaparar, venditore della repubblica veneriana, non solo nel 1707, arrestatosi di fronte al maestoso Titano, rispettò l'autocomia di quella di a. Marino, ma lo officrispettò l'autocomia di quella di a. Marino, ma lo offic-

<sup>(1)</sup> Bizzarra è la confusione la cui su questi particolari cadeva il BOTTA, eggando nei fatti, nei nomi, nella cronologia.

<sup>(2)</sup> D. Luco. Op. cit. Cupo vin. — M. ccust. Geosparione di z. Marino ep vata dell'Auntre St. Napoli 1803.

<sup>(3)</sup> Il li nexasi (Storing del carel. G. Anteront, Tricerna, 1840) difinede i conficiente una le una finali siona una pei fospettie, perche si tutte varialence, e disolo-massi non média tericuliarente e-carle le billere dell'Aria vona sille qualit, pur troppo, quarie de nui accimente el ripater. Vi ripato il Meccotori (Decepazione di z. Marino cir.) una parsii che un disendere meno apparazionato, ravelhe avasibarable i une conclusional.

riva col mezzo dell'illustre Moxor, derrate e cannoni, c con essi più larghi confini territoriali, dalla modesta e saggia repubblica ridutati, la quale tra i vasti commovimenti della terra italiana dall'armi napoleoniche suscitati, con mirabile arte si destreggia.

In quanto al Moxas, salito il monte, revatosi al cospetto de padri, si riconidi d'essere mentro dell'istituto di Francia; cel attegriatosi ad oratore, partò d' Atene, quadò di Tebe, di coma, di Firenza Di e che so io, Troppo squisido troppo magnifico parlare a' buoni e semplici capi della repubblica di s. Marino, che non sena dignili gli rispondevano, accetterebbero i cannoni, accetterebbero i cannoni, accetterebbero i cannoni, accetterebbero, ciannoni, accetterebbero de contenti dell'antico, solo presare maczio Irardezo, di institi commerciali.

Fallo sta che i cannoni non furono dati, e che non si parlò più di s. Marino. D'allora in poi fu la repubblica il fido avilo degli esuli prepugnatori della nostra liberth, come l'ebbero i carbonari del 1831, i seguaci di Piurno Razzi nel 1815, e l'aminoso Ganuatan pel 1849.

Dopo i fatti gloriosissimi di Roma, insegnito dall'armi anstriacha, favvi accolto con duennila del suoi, finchè la mediazione della reputblica non gli ottenesse, come gli ottenea, con dipergevoli patti, che il ganerale non accetto dabitando, ne fuor di proposito, della beattà dei moi neneiti di, Mai l'armade italiano partirio distriamondo che non avrebbe dimenticato giammai la copitale repubblica, e quanto per esso o per gli sveculurati che lo seguirano acco para fatto. Con Bassa, il Gicanoscenno e la infelite Asserta accompagnavano il prodo e leggendario generale. In quanto i militi, hecita loro linechi di seguirlo o di restressen, la maggior parte rimase, nè gli tennero dietro, di duemila chi cano con lui, che soli duccento 9.

<sup>(</sup>i) Dear co. Dorum, In fine. — Borry, Storia d'Halia 1797.
(i) Come poi municaevera i pauli coi paveri garibubini in \$, Marino, vagroi ii Cannavo Visa di Ganussan, pag. 157 e seguenti.
(j) Canavao, Idea.

Memorabile sempre sarà la prima accoglienza da quel gagliardo avata in s. Marino, Fattosi innanzi al reggente:

Cittadino preside « gli disse, » Vengo a voi come ridugiato, e come tale accoglietemi; le mie genti insegutte,
 spossate dagli stenti sostennti per monti e per barroni,
 passarono i vostri confini per aver pane e riposo. Qni deportamento del proprimo del ridipendenza

italiana. A voi non gravi interporvi presso il nemico per
 la salvezza di quelli che mi han seguito, e per la mia.

« Ben veuga il rifugiato — rispose il presidie; — ho fatto appresstra le razioni pei vostri soldali; ho fatto acceptiere e medicare i vostri feriti. Accetto di buon cuore l'incarico che mi date, perché mi è grato di compiere in questa coessione un ufficio dolorose. Voi però, generale, me ne darcte il contraccambio; risparminte a questo paese i disastri della cuerra. »

E mantennero entrambi la parola (1).

Quanto il manteaucha fosse costato alla repubblica, narra il Farranu, diccaldon sola dei popoli tialiani, che avesse mitigate le scenture dei difensori di Roma; e fa pietà dulla terra asmunariace più ultimi resti della Costituente romana, il proderato Broost tanto si ndoperò, che quantro un'il tedeschi armati di tiutto puuto entravano in s. Marino per nacime trionfanti e pettoruti seco traendo la glaricasa preda di 32 procedita.

Dus auni dopo, Roma e Firenze con quello stecco negli occiti d'una repubblica di 1900 abitanti, volenn farfa finita: ma chiedendone il permesso alla Francia, auri officrendosi di occuparla militarmente con presidio comune perchè l'ordine vi ai ristalitisso, il conte Ravaxva, ambasciatore francese, non solo non aderi, ma si fece della repubblica salculiore.

Roma e Firenze ne andarono deluse, e la repubblica.

(4) Partoni, Eucordi storici, pag. 63

560

\_\_\_\_\_

accettando la protezione francese, dichiaro che in quanto ad armi bastavano le cittadine a difesa della patria libertà.

Coi campata dalle insidie altrui, tutta si volse alle increa cesse, quindi la introducione (1855) degli ufficii di bollo, di registro, d'ipoteca e del catasto; aumentata pubblica liberta, piericipia tua princoteca aperto un piccolo musco, foundato nel 1850 un monto di pietà, e nel 1850 un più comodo e ricco spelde. Nè per gli usomit che avessero ben meritato della repubblica mancarono le istituzioni della medaglia del merito e di un ordine equestre colle insegne di a Marino. Si ravvirarono altora lo agrezzationi alla cittaliamane a cal alla mobillà summarinose, costituitasi nel secolo xvir, accettata nel unstro (1861) da Lixocota presistente degli statti Unifi.

E poi che parlasi di atte-tazioni di pubblica henemerona, se alle ceneir vienerate di Barcotozono Bossonasi (9, 11 Nestore degli archeologi italiani, le cui opere si pubblicavano dalla Fruncia a proprie spese, non la un maruo in s. Marino che lo riccolii, colpa uso è dei poveri sammarinesi, ma dell'olio recognoso di tutta Halia, Generos à la protesta dei successori di quel grande, spettare sal essi be erizeggi un unnumento ; e faccian voli perchè si ponga and atto.

Del 1860 veniva eletto cittadino sammarinese il conte Gimon, cui sul cadere dell'anno depo, avendo il Ricasson avvisata la repubblica essere pronto re Virrono ad un trattato con essa (1), li suoi reggenti chiedevano consiglio, come prium per una lettera del Ricasoni un po' sostemuta rapporto ad oggetti finanziarii, averano dimandata "il a sua mediazione.

<sup>(1)</sup> Nato in Sasignano, riparatosi nel 1821 a g. Marino, ov' ebbe la cittulicaman, colt morra il 16 spelle 1830.
(2) Disparedo 7 dicembre 1831. Negozianti per la conclusione di un irrittato di commercio e buon vicinato fra il regno d'Itaine e la repubblica

di s. Marino. (Archivio Cinnano).
(3) Lettera della reggenza di s. Marino (novembre 1961, N. 45). ∈ Il linguaggio dei ministro delle finanze el ha contristati sommamente, percha privala a matra avaina tima proporcionale per mello pictera parce, le reconsidera matra proporcionale.

<sup>»</sup> quaggio dei aunistro delle finanze ci ha contristati sommamente, perchè » rivela, a nostro avviso, una preoccupazione molio sinistra verso la nostra » Repubblica, ecc. »

Il coste Reason, nell'avvertire la mona disposizione ministeriale per un patto d'allouna, aveca già repranto il terreno per avvesi dalla repubblica largo ricambio di concessioni, specialmente dal lato famuniriore della Cartardizione; no sent'arte con une lettero alcun po' riscutite, lagnarazi ni cascritti della Romagae, che avversi allo leve, non solo avvenon sul Titaos sicuro acido, ma passaporti per revursi in terra pondicia-la. Tutte faito voci copertamente abdillate agli ocecchi muisisferiali talla troppo zelo di qualche vicino, e troppo presto pigliato a volo per fame religiona al buordo, mandiciaturo la binanza che un reciproco fertifico concentrale della con al burente conclusivo.

Diró breve; non appena fu eletto il conte a suo legato, ne principiarono (febbrajo del 1862) le discussioni. È sia lode al reggente di s. Marino Domenico Fattoni

che, propugnando i diritti del suo paese, non mancó di opporre ad alcune proposte del governo italiano il suo libero pensiero (2).

Comunque vogliasi, a temperare il senso di alcuni articoli, e a vantaggiaro nel trattato le condizioni della repubblica, molto giorarono i potenti ufficii e l'autorevole voce del suo rappresentante, il conte Cananto, che nell'ottobre del 1802 fin eletto suo consultore. E quiri stesso non è indaron un cenno sul reggimento di quel piccolo, ma libero Stato.

Un consiglio di 60 cittalini eletti a vita, nobili per un tezzo, per un altro popolani, villici pel resto, la la suprema pote-tà conferitagli ab antico dall'arrengo di tutti i capi di famiglia. Ad orni sei mesì traggonsi dal consiglio di famiglia due consoli a capitani reggenti, nelle cui mani

<sup>(</sup>II) Disparoia Ricavas 22 ne conher ESI al Condello della Republica. (2) Li tera Faza est 2 narra bez al essar Consus, il quine plantent più trade (Tayello 1864) a tenta sonore pel certo prace e non dimensidario e avii (chi requineles) the per micro of W. S. della prime gratificame e avii (chi requineles) the per micro of W. S. della prime gratificame e avii (chi requineles) the per micro of W. S. della prime gratificame to a talent mir fortunete di realerle qualche avvisco, sità V. S. ne sono prinvigalamente del siture s.

sta il polero esceutivo, come pure il consesso dei dodici, intermedio fra il massimo dei sessanta cdi i reggenti per cause criminali e per la tutela dei pupilli e delle donne, ed un altro ancora (l'economico) per l'amministrazione delle pubbliche autrale.

Il Consiglio dei dodici ad ogni anno è per dute terzi rinnovato, come nanulamenta si rinutano due membri della economica congregazione. Due giudici forestieri disimpegnano in s. Mariao di tricanio in tricunio l' uno le civili, l'altro le cause criminali. Havvi un corpo di caratinicri, la guardia nobile (scorta d'anore dei reggent), il pescila, Rocca, la miliza, la banda militare. Gli atti all'armi da' 13 ai 00 anni sono teunti a pigliarle nei bisogni della patria, la proventi dello Stato derivano dallo spaccio del salee dei talecchi, e da una modica preciale sull'astimo dei campi e della città o.

Cosi costituita, la repubblica di s. Marino stava per calacasi, mediatore il Gunano, col rego i talico, Come suole degli Stati magniori, cho in trattative coi più piccini, per verseli più alla mano, fauno dispirima il sostenuto, il Cantrin, seretario degli esteri il avvertiva inmazzi tratto il conte Gunanno, che per dichiarazioni governative di Rimini risulterebbe al governo i taliano.

1º Che 200 passaporti si fossero in breve dalla repubblien rilasciati n' renitenti e disertori dell'agro di Bologna, ad uno o due scudi ed anche più, secondo la qualità dei richiedenti.

2º Che i disertori sono dalla repubblica provvisti di abili borghesi ed inviati a Roma, ritenute le divise militari.
3º Che il mercimonio dei passaporti è diviso col ca-

pitano di piazza e col brigadiere.

4º Che qualunque malfattore viene a prezzo ospitato,

ed anche difeso,

<sup>(1)</sup> FATTORI. Memorie storiche di s. Marino.

<sup>(2)</sup> Dispaccio 8 febbraio 1862 diretto al conte Cuntanto,

5º Che parecchi, infestate le Marche, riparano in s. Marino, dove muniti di passaporti, s'apprestano a correre negli Stati vicini,

Come il Cibrario ne rimanesse, Dio vel dica! Eppur non erano che stupide ed anonime delazioni di un sacerdote, certo canonico A, R, di s, Marino (1), contro cui veniva subito aperto criminale processo, e le cui delazioni si raccoglievano dalle pubbliche autorità riminesi, come vangelo. Falso il rilascio dei 200 passaporti; falsissima era l'accusa dei disertori in abito militare; una fola il mercimonio dei passaporti, e così via. Diflamazioni che rasentavano l'assurdo, e che il nostro governo non credeva, ma delle quali trovava ntile ai propri intenti farne qualche rumore.

Era ben naturale che il ministero, pur vantaggiando la repubblica, facesse a un tempo della proposta convenzione, tutto il suo prò. Una repubblica indipendente, per piccola che sia, piantata nel centro di uno Stato monarchico, e serbante lo antico suo diritto di asilo, è pur qualche cosa!

Ne qui debbe dimenticarsi quanto gli egregi sammarinosi Pietro Tonnini e Settimo Belluzzi, piena la mente ed il cuore di patrio affetto, giovassero coll'opera e col nensiero al buon esito del trattato.

Le convenzioni tra la repubblica ed il regno italiano, disperse in prima dal conte Carranto le nubi che tristi anime avevano sollevate, procedevano mirabilmente, ed il nome dell'ottimo conte andava intanto per quecli onesti repubblicani portato a cielo.

« Noi tenteremmo invano (gli scrivevano i reggenti (2)), di esprimere a parole gli affetti ond'è compreso l'animo \* nostro, e quanta sia la gratitudine che sentiamo per l'E, V., che alle taute sue glorie agginngerà pur questa » di avere apportato un immenso beneficio alla povera si, ma incontaminata repubblica di s. Marino.

<sup>(1)</sup> Dispare to della repubblica al conte Consan o 14 febbrato 1562, e lettera del reggente di s. Marsoo a Bannoso Ricasant del 13 febbraio. (2) Dispuccio 21 marzo 1862,

Il nome del conte Cibrario suona oggi benedetto sulle
 labbra d'ogni buon patriota sammurinese, e vivrà eterno

· nei fasti della repubblica. »

Pochi giorai nppresso (35 marzo) il medesimo conte le ettleneta dal nostro re il dono di due morali da campagua. Trasportati il 7 aprile sulle ripide cime del Titano, furono accolti con entussimo e con fuochi di gioia. Erano i primi dalla repubblica posseduti.

Il trattato per cui n'andavano si lieti i nostri sammarinesi, conchinso il 22 marzo, ratificato dalla repubblica il 15 aprile, determinava (1).

1º Ricambio di esecuzione per le sentenze dei tribunali e per gli atti pubblici d'ambo gli Stati (art. 1-3).

2º Reciproca catradicione degl'inquisiti per crimini, dei disertori, dei coscritti sottrantisi dilla leva, per pli obbligati mello Stato ad un servizio personale. —1 patti speciali che slabilicamo l'estraticione (art. 4 a 50) fimitavano di molto il diritto d'asilo: per venivano accedit per le sommario utilità della convenzione, il etti sussimo intento, rapporto al regno italico, pare fosse di toglicer ai soni profughi un asilo mel centro dei proprii Stati. —

3º Abolizione del passaporto (art. 22).

4º Spettanza dei beni di mano-morta allo Stato in cui sono gl'istituti d'eguale natura (art. 21).

5º Libera circolazione dei prodotti, merci e manifalture d'ambo gli Stati fra di loro, salvo i generi di privativa (art. 23).

6º Corso nel regno italico della moneta sammarinese, purché a sistema decimale e titolo e peso identico all'italiana (art. 21).

7º Nessun diritto di libero transito in s. Marino dei generi coloniali, merci ed altro. Di converso il regno abbuonerà alla repubblica una quota dal prodotto netto

333%

Convenzione 22 marzo 1862 tra z. Marino e S. M. il re d'Italia.
 Rimini, per Altertini, 1862, Rappresentante del re fu la quell'atto il Cabutti,
 come lo fu per la repubblica il conte Cibancio.

delle sue degane proporzionato al numero degli abitanti, determinato in 9000 anime (art. 25).

8º Vietata in san Marino la riproduzione delle opere artistiche e letterarie del regno italiano (art. 26).

9º La repubblica impedirà nelle sue terre la coltivazione del tabacco (art. 27).

40º Avrà la repubblica annualmente dal regno italico al prezzo di costo in Rimini 73 m, chilogrammi di sale bianco, e 6750 di tabacco (art. 28).

44º La repubblica, fidente nell'amicizia proteggitrice del re, non accoglierà quella d'altra qualsiasi potenza (art. 29). 42º La convenzione sarà duratura per 40 anni.

Ad esultauza dei patti conchiusi, la repubblica riconoscente collocava nella sala dei suoi raduni la bella epigrafe del Roccii di Bologna.

MELGHORIE, FILIPPO HI
DONINGO, PATTONIO IL
COS

BENATUS FORVILES, QUE AMMINENSIS

AMICITA I F. CONCORDIA
CVM VINTORIO FUNNIVER: II
RODE, ITALIAE

PACTA

REI PUBLICAE: FYTAYN FIRMAVUY

LIBRATUS - CONCORDIA
CVM VINTORIAE

AMOSTATE - CONCORDIA
AMOSTATE - CONCORDIA
AMOSTATE - CONCORDIA
AMOSTATE - CONCORDIA QUE ANCERS

MENTATE - CONCORDIA QUE ANCERS

AMOSTAS - CORDINATOS - LORATUS REI PUBLIA
AMOSTAS - CORDINATOS - LORATUS REI PUBLIA
AMOSTAS - CORDINATOS - LORATUS REI PUBLIA

AMOSTAS - CORDINATOS - LORATUS REI PUBLIA

MANUSTAS - CORDINATOS - COR

DOMENICVS . CARVITIVS . CANTONO . LEGATVS . REG.

No la memorin del buon Carrario, cui tutto il negozialo
era dovuto, poteva mancare all'aula sammarinese, per cui
presso alla data epigrafe un'altra fune lui collocata (i).

<sup>(1)</sup> Honori — Alotvi . Cumarn . comins . equins . magno. balteo — Curatoris — primi . actorum . summi . maginteri . Ordinis — mauritiani

Ma tanta letizia parve nel 1867 per un istante conturbarsi da un fatto non frequente nella storia dei diritti internazionali.

Trattavasi della estradizione retroattiva di rifugiati da sei anni accolti in s. Marino.

La piecela republica ne fu soscopra. Due consiglieri, Baltuzza e Tossus, furono delegati, perchi ni Firenze, coll' appezzio del loro Cinasno, s' appianassero le cose, che poi venisuo ald conte con reciproca intelligena accomodate, to Comunque vocliasi, la terra di s. Marino vide riconocivituo con la potenzio alla cole sue liberth, vantagriato le sue condizioni. Il 7 febbraio 1835, intercedento il suo legato, formava col rezno tidiro un trattato nostale.

Un erregio di cola, patrizio e consigliere della republica, m'afferna come assai volte ed in difficili momenti. l'avesse il conte sostenuta, più volte difesa dalle calunnio dei malevoli, e come altrettante facesea valven presso gl'italiei ministeri le sue ragioni, adoperandosi a farla stimata e rispedata dai popoli vicini. Ebbe consoli per bui nelle varie città del regne i per lui conio la prima volta, e fu del 1841, nella zecca di Miliano 14 mila lire di piccola moneta, e 90 mila rique anni appresso, benche il nostro governo, quasi avesse paura della zecca di s. Marino, le fropponesse incerpamenti d'ogni fata 19.

Fu pel Cinrario finalmente, se la patria del Boronesi ebbe ingrandita la biblioteca ed ampliato un museo d'antichità;

<sup>-</sup> creations, andirects, ret, generate, on - Ministri, housezail, person, e, procedime, regardinal, regal, limid - estiquistance et, depositorian, returning et al. (1998). The second returning et al. (1998) and et al. (1998) and

<sup>(1)</sup> Disp. 15 agosto e a e 10 ottobre 1001

×830

per lui, se l'ospitale della Misericordia vide accrescersi e redditi ed averi — alla languente umanità concessi (t),

Nè di quello spodale, né del musco fa dimentico il Cunano uelle estrema su voloral, 1/2,2nola ol primo un somma, donando al secondo quattro vasi antichi di non comune belleza. E quella grata repubblica coleva un piorne rimeritato il Cana auto del gran cordone dell'Ordine di S. Marino; ma, riescatolo, gradi per quello vece affeatel-bre al proprio lo stemma della città sormonata dall'immagine del santo proteltore coll'antico motto » Libecrata». Che de il sospire di tutti i cono; Nè quest'ultima far contenta sinchè il Cana non non avesse, condotta dal larava carista sammarinese Purno Toxava; la copia d'un hel Guerrino recante l'affigie del santo anacoreta fondatore di quel piecolo, un libero Stato, un libero Stato.

Il 22 marzo furono segnale, come dicemmo, le convenzioni fra l'Italia e s. Marino, É una repubblica, diceva allora Berrino Ricasota, che va serbata come un prezioso ed antico commeo.

Viva è ancora sul Titano la memoria di quel giorno in cui, dal popolo aspettato colla trepida letizia di chi attende un amico, salendo il Cirrario (11 settembre 1862) l'arduo monte, scorgeva tutto parato a festa per lui, quel pittoresco paese, ed arridere in tutti la letizia di averselo fra loro, di vederlo accogliere le candide espressioni dei loro animi commossi, mentre lo sparo dei mortaletti e il suono n gloria delle compane parea diffondere dall'alto nei campi sottoposti l'esultanza comune. I magistrati della repubblica gli furono incontro, e condottolo a grande onore nella sala delle convocazioni, gli discoprirono il marmo collocatovi a ricordanza del trattato per lui conchiuso col governo italiano. Në paghi n tanto, vollero che il suo ritratto scolpito dall'esperto Maosa, l'nutore del Socrate, non mancasse colà dove era già tanta parte del suo bel cuore; perché fino agli estremi del viver suo serbó gentile memoria della

(1) Zanoja, Sprmond.

- 50

ben amata repubblica, la quale più non sapendo omai come esprimergli in qualche guisu gratitudine ed affetto, ordinava eho una medaglia tutta d'oro gli venisse coninta. Non indarno chimnavala il Cananno sua patria seconda. Quella gita a s. Marino descriveva egli stesso in una sua lettera dell'11 settembre 1862.

« Giunto alle 10 a Rimini, trovai due consiglieri della » repubblien con una carrozza nella quale sono salito. Ad » un'ora di distanza mi venne incontro il signor l'attori » segretario del comune. Il mio arrivo fu nnnunziato » dallo sparo di due mortai di enmpagna che ho fatti re-» galare a s. Marino. Fui incontrato poseia dal generale » della milizia, poi dal conte Maxzoni, dal signor Bonouesi » e dalla sua consorte, che mi danno ospitalità nel loro « magnifico palazzo. Stasera il palazzo pubblico e qualche » altro sono illuminati. Mi si è dichiarato che prima di » lunedi non posso partire, perchè vogliono che assista alla » elezione dei capitani reggenti, e quindi ad una festa da » ballo. In questo momento una banda militare suona setto » le mie finestre! Bell'effetto che hanno fatto le mie rac-» comandazioni! Povero me! La terra è la più bella e pit-» toresca del mondo. Perché mai nessun pittore venne ad » nttingervi ispirnzioni? »

Quasi in anno dopo (2 ludio 1883) il suo porero eupre fic contrictato da sublis sventura. Perchè il Brarx, editore dei libri suoi, l'amico intino, il compagno della sua adalescenza, cello da sircope improvvisa, cadeva estinto in nu callo, Questa perilla gii fit si grava, che l'obbe sempre nel cuore duramente confitta e, dove ad alcuno pur ne sfuggies un cenno, sentivasi dentro l'anina tutto rimescolato.

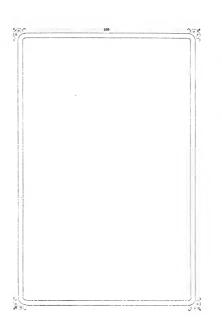

#### CAPO II.

Il costo l'ibrario e i beni municiani — Le Memorie serrete del costo di Castagnetto — Austriaca reclitazione dei codici italiani, ed apposito conitato - Citezzio la prezide — Lavori del conitato — Inconsulte opposizioni del Ministero — Morta commissione plandente all'operato de la prima — Oggetti ringuistati.

100

XIV

§ 4 u altro dolore fu per lui nell'aprile del 1894 i minaccia uscita dal Ministero dello finanze, di la certare proprietà dello Stato i beni degl'istituti di beneficenza, compreso l'Ordine mautriziano, ricambiandoli con rendite equivalenti al prezzo della vendita loro.

« Una vera spogliazione (mi scriveva): perchè una volta » convertita in rendita del debito pubblico la sostanza dei » ricoveri, degli ospitali, degli orfanotrofii, dove in caso

di guerra dovessero indugiare i pagamenti degl' interessi,
 che avverrebbe degl' infermi e dei ricoverati? Gittati sul

lastrico, morirebbero di fame. »

Fu dal re: gli pose dinauni con animo aperto e risoluto, the il far dispendere dal Dennaio tutte le opere di beneficenza, era un distruggerle. Quei progetti, recanti in fronte il motto, com<sup>2</sup> e dieven, apprie motte kellung, combattevali uspli uffici senatoriali, combattevali innami ai deputati <sup>11</sup>, el tanto fece, che nelle Camere non attecchirono, egli copizi dell'Ordine non furono tocchi. Lieto com' era del turbine scongiurato, rivedendoli apunuto nell'aposto del 18%1, così narravat di quello da lui medesimo ricostrutto sul piccolo San Bernarlo.

San Didier, luogo di bagni fortificanti, è un piccolo e
 verde bacino appiè della salita del piccolo San Bernardo.
 Guadagnata a destra una collina, s'entra in una valle, dove

» in fondo a sterminate ruine rugge la Dora che trabalza di

rupe in rupe. Il cammino si fa sempre sull'orlo di quegli
 spaventosi precipizii, metà dal manco, metà dal destro Into

del fiume. Dopo due ore di strada, si giunge alla Thuile.

sito delizioso, che scopre belle ed ampie e verdi pendici
 appie della ghiacciaia del Retor. A destra vi è una ripida

salita d'un'ora, che si percorre su'muli o a piedi, finita
 la quale, comincia il colle, che è'un'alta valle a diritta

della quale si scuoprono le pante del Monte Bianco, le
 più alte d'Europa. Dopo un'altr'ora, si perviene all'ospizio

dove si ricevono, si alloggiano e si nudriscono gratuita mente i viaggiatori.
 Prima ch' io fossi a cano del gran Magistero, i poveri

non nvevano che pane di segale; ora a tutti si dà pane
 hiauco eccellente, oltre la minestra, la carne, il vino, ll
 rettore dell'ospitale ha l'obbligo di useire coi cani e coi

servi, quando è tempo cattivo, in traccia di viaggiatori
 pericolanti, per soccorrerli e guidarli a salvamento. D'in verno la strada più non si vede. La neve copre tutto e

s giunge talvolta sino al secondo piano dell' ospizio (2, s.

(1) Lettera 23 settembre 1864. (2) Lettera 19 agosto 1864.

Tornato alla sua città, il mite animo suo fu poco appresso fieramente contristato dalla strage torinese, che ordinata contro semplici ed inermi commovimenti di popolo, e senza le intimazioni volute dagli ordini militari, aveva destato la indignazione di tutti gl'italiani.

Turbota ancora la mente da quegli orrori, si vide il

conte Cibrario a grande sollecitudiae invitato ad accrescere colle ricerche sull'economia del secolo di Dante, il volume che, pella ricorrenza del centenario di quel grande, venivasi apprestando. « E un argomento (scrivevami) da più » volumi; eppure non debbo oltrepassare le venti pagine, Cosi mi fu prescritto! Sono in un letto di procuste (l.). Coa tutto ció poneva mano ad esse.

Auche le misere condizioni della patria siffattamente lo rattristavano, che mal poteva piegare il mesto ingegno alle calme indagini della storia; e con lettere sdegnose a me rivolte, delle quali troppo accrbe qui tornerebbero a qualche Ministro le parole, mettevami a nudo le piaghe mortali delle pubbliche finanze, e della inesorabile fiscalità scelta ad empierue i vuoti incomprensibili (2),

Cosi un uomo, che da taluni fu creduto di convinzioni troppo ligie al Ministero, versava nelle sue pagine il dolore della italiana ed indipendente anima sua. Quanto diverso da coloro, che atteggiandosi a martiri della libertà per farsi eleggere deputati, tocca appena la soglia del Parlamento, colla disinvoltura di un comico volta faccia, si mettono agli ordini del potere, aspettaado l'imbeccata!

Nel settembre di quell'anno fu eletto a presiedere la commissione di sorveglianza del credito mobile dei comuni e delle provincie, col Тессию vice-presidente : ma un'altra ne moderava sin dal 1863, istituita per gli ordini cavallereschi; e bene meritava da quello dei Gerosolimitani di san Giovanni, che gli porgeva ringraziamenti (3) per averlo

<sup>(1)</sup> Letters 12 ottobre 1964 (2) Lettera 21 gennaio 1865.

<sup>[3]</sup> Lettera 24 marzo 1864.

sostenuto in seno al comitato, piegandolo ad avvisi ed opinamenti conformi alla giustizia (dicevan essi) ed alla storica verità.

Nè qui vorrei tessere intera la lunga serie doi cémpiti, che sarebbe infinita, da lui sosteutti. Basti il dire che in mezro a tante cure, benchè i sintomi della occulta malattia, che più tardi lo spense, ricomparissero, intitacibilmente operosa, obbligavasi colla ditta Leuosxusa nel marzo del 1854, per una storia popolare della monarchia di Savoia; lavoro che per due terzi avera da tempo compiuto, ed i cui primi fascicial paparismo quasi toto mell'antorbojua, seguiti posein dalle ristampe delle Intituzioni della monarchia di Savoia e d'altre coso suc.

Intorno a questo tempo veniva il conte Cinamo incaricato di una storica ed importante missione. Fu episodio singolare, perchè trattavasi d'una serie di documenti contemporanei, riguardanti la vita intima di Canto Alugaro, e le sue grandi sventure, come principe e come re.

Trattavasi di esaminare per conto di re Vittonio Emmanuelle i 107 qualerni di Memorie segreto dei tempi di Carlo Alberto, che il Castaonetto, suo maggiordono, avea raccolle accompagnandole di documenti assai proviosi.

Consequandone questi al conte Gaonano i primi 25 fascioli, con sua lettera 47 novembre 1850 u. V. Orrei lasciarle « ferrivear) come unico patrimonio che mi resti, alle figilice de servivea) come unico patrimonio che mi resti, alle figilice di solla nigno. Di lon disposto de il re stesso le abbia af-fishato l'incarico di esaminarle, ne potrei essere in migliori mani. Pensai farne omagizio al re, sia per alto rispetto, sia perchè, trattandosi della famiglia reale, niuno più di S. M. può aven d'airtito di preferenza. Lo sertito la tutto il carattero di Memorie secrete in forma di giornale; el de anno serento, che nessuno lo conoce. La pergo, signor conte, aunotare in margine quei passi cli ella stimi prudente di sopprimere, perche sessondo le memorie riservate, culente di sopprimere, perche sessondo le memorie riservate, culture di sua della discontrata di contrata di cont

<sup>(</sup>i) Archivio CERARIO

X 12

- » inseriva di tali cose, che meglio è forse non vengano ri-
- cordate. Insieme al giornale sto disponendo le lettere
   autografe e gli altri documenti. Ella intanto combini una
- » autograte e gli attri documenti. Ella intanto combini ui
- » proposta, che possa essere gradita a S. M. »

### Servitore ed amico Di Castagnetto.

In appresso mandava al conte II molti altri documenti di Carlo Albrito, e con essi novantotto riglietti che dal 1839 il 1849 il re medesimo pli avera dirizzati, oltre quaranta lettere pur di quel principe infortunato, con altre carte di non leggera entità. A consimili atti si riferisce il foglio Castaonavaro che ripoptiano.

#### Eccellenza e caro collega,

- « M' è riuscito rinvenire il piego con 19 lettere del conte » Cesane Balno. Le unisco intanto un viglietto di Carlo
- » Alberto (18 ottobre 1847), tre autografi delle Istruzioni
- » al principe Eugenio di Carionano in occasione del suo
- viaggio. Le Osservazioni sul codice penale, e le Rimem branze della campagna di Spagna (tutte cose di Carto
- » Alberto). Di più le lettere del conte Della Torre al re
- » sulla discussione dei codici, colla risposta del re medesimo,
- » di cui volle S. M. tenersi copia. Tengo anche in punto alcune lettere di S. M. ad altre persone reali.
- « Ella tiene oggi (continua il Castagnetto) il mio tesoro,
- quanto mi resta ancora in questo niondo. Presso di me
   ho lettere ben anco del re Vittorio Emmanuele, di S. M.
- » la regina M. Adelaide, di S. M. la regina M. Teresa,
- » del duca di Genova e del principe di Carionano. »

Già il Castaonetto avea spedita (12 dicembre 1866) al conte Cibrario la seguente nota;

Lettern 28 dicembre 1866. Archivio Cinnanto.

- « Trasmetto quest' oggi all' Eccellenza Vostra:
- « Due fascicoli di mie lettere al conte Balbo, presidente » del consiglio dei ministri.
- « Quattro fascicoli di mie lettere al marchese Lorenzo » Paretto, ministro degli esteri.
- « Tre fascicoli di mie lettere al conte di Revet, mini-» stro delle finanze.
- stro delle finanze.
   Un fascicolo di altre al marchese Vincenzo Ricci mi-
- Un fascicolo di altre al marchese Vincenzo Ricci, ministro dell'interno.
- « Un fascicolo di 71 lettere mie al conte Casati, presi» dente del governo provvisorio di Milano, con 61 lettere
- del Casati a me. Il conte Casati ha preferito di copiare
   egli stesso tutte le mie lettere, e mandarmene la raccolta.
   Ho riunite le lettere più importanti a me scritte dal
- » re Carlo Alberto, che spediro.
- « Ne ritengo alcuna per me di S. M. Vittorio Emma-» NUELE, ed una corrispondenza colla Viceregina in occasione » del suo matrimonio »
  - Ed in altra dirizzata pur essa al conte Cibrario.
- « Dalle lettere che le consegno, ella potrà giudicare quale » fosse per me il lavoro di quella campagna (1848), avendo
- » inoltre la direzione della Casa e le giornate delle udieuze,
- » sicché conveniva scrivere la notte. Ma più di tutto erano
- » gravi le preoccupazioni morali ; giacché mentre impiegava
- » ogni sforzo pel trionfo della nostra causa, era vilipeso nelle
- » Camere e fui al punto di restar vittima di un tumulto » popolare. Ma sempre mi sono applaudito d'avere instato
- » perchè si sciogliesse il governo provvisorio, ed il re col
- suo ministro dettassero la legge, sciogliendo le Camere.
   Quando fu adottata la misura, non eravamo più in tempo ».
  - C. DI CASTAGNETTO.

Poco staute al Cibrario medesimo perveniza quest'altra. 22 dicembre 1866.

altemore 1000.

« Forse per una ispirazione il re affidó a lei l'esame del
 » mio manoscritto.

« Il Giornale coi relativi documenti non può esscre giu-» dicato colla stregua di un interesse materiale, ma appar-

» tiene ad una sfera più elevata. Non isfuggirà all' E. V.

» la difficoltà della posizione in cui mi sono trovato, e l'in-

fluenza che gli eventi del 1848 hanno potuto avere sugli
 attuali rivolgimenti d'Italia. E le confesso che ne avrei

rimorso, dove non fossi stato coscienziosamente persuaso,
 che suingendo le cose in altro senso, come l'indole del

re inclinava, si sarebbe andali incontro a sicura rovina.
 Che se più tardi si abusó della libertà, la colpa non è mia.

#### DI CASTAONETTO.

Nè posso omettere la seguente, perchè svela, rapporto agli italici movimenti del 1848, le intime convinzioni del CASTAGNETTO.

- « Credo non exagerare, se dico che le medesime contengono preziosi decumenti per la storia di un regno illustre; » nè posso credere, che il giornale Da-Gunanaxis offra » un eguale interesse, V. E. è il primo e solo che le abbia » lette ().
- « Ne il mio porero l'avero (conchindeva il Castaosarro nella una 28 dicembre) dottri sesere eternamente sepotto, » ho almeno nel di lei gindizio una testimonianza da rendere superba qualunque persona. Si, caro amico, l'amor di patria e dei nestri Reali di Savoia fu l'unica unit guida; » ed ella non puó figurarsi il martirio morale che ho dovuto soffirire per anni ed ami. Inperocché, sebbene io non

<sup>(</sup>i) Leiters 4 discusser 186 al coste Currany. Can sont all querivalision swreter daver agi soute da Cattacontro 180 Società del Giorgate Unidio force qui di Leiter del Cattacontro a Rus 10, Parto, River, Ricci e Caratro quelle di Cattacontro da 180 s. Parto, River, Ricci e Caratro aquelle di Cattacontro da Georgia (12), del Parto (13), de Rivera, (72), de Merranetto Autoro da Recci (72), del Parto (13), de Rivera, (73), de Ministri e prima Parto (14), del Parto (13), del Rivera, (73), de Ministri e prima Nagli Biotri - 31 Miglieti di Catto Alberto I. 180-180 - 11 sensa data, e 18 Distric importati diverte de Catto Alberto I. Garrianetto.

\_\_\_\_

- » fossi concorso per nulla ad iniziare i movimenti d'Italia,
- » capii subito fino a qual punto il re Carlo Alberto si
- s fosse compromesso, e quali sarebbero le conseguenze di una
   ritirata. Enpure il pericolo era quotidiano pel naturale
- » indeciso del re, per le proprie sue tendenze e per la fiera
- » indeciso del re, per le proprie sue tendenze e per la fiera
- » lotta che doveva sostenere. Fortunatamente egli era pio
- » e devoto della Chiesa, Ciò mi dava animo, Se avessi preve-» dute le abberrazioni dei giorni nostri, o mi sarei ritirato.
- » dute le apperrazioni dei giorni nostri, o mi sarei ritirato, » od avrei preso altra via. Dal 2 agosto 1848 in cui si volle
- » od avrei preso altra via. Dal 2 agosto 1848 in cui si volle » uccidermi come traditore, non obbi più, si può dire, un
- » momento felice ».

Ora questa raccolta delle ufficiali corrispondenze Carraoxerro, coll'importante suo Giornale, è passata, to credo, nell'archivio della Casa reale: una lo storico Gianano, nell'intento per averutura di ampliare le Memorie che di Casao. A marro avera già pubblicate, si procurava le trascrizioni delle carte più preziose di quella raccolta. La parte istorica riguardante la vita latima così comitattuta così misteriosa di quello venturato, come principe e como re, non sarà misquello venturato, come principe e come re, non sarà missimportantissimi, che sottratti per ora alle indagini dello storico, è a sperarasi emergano un giorno a gettare sulle origini venturose della italiana rigenerazione, una luec che squarei la nulle di cui sembrano avvolgersi tuttodi.

Ed a proposito di fatti che si vegitiono rispettati per ora dai sitenio della storia, nel marzo del 1807, venendo al conto Camanno dal suo governo affitato un incarico delicatissimo appo quello di Vienna (i), vis pretta Non posso dire di più; ma benché titolo apparente fosse la rivendicazione gali rachivi usuconii, degli storici loro documenti asportati dall'Austria a più ripreso, non mano di fore per essi coll'austriaco governo assai civili sificii.

La commissione internazionale per l'adempimento dell'articolo xvin del trattato di pace 3 ottobre 1866, riguar-

<sup>(1)</sup> Dispaccio Visconti Venosta 19 marzo 1867 ed atti consecutivi, in copia presso di me,

dante appunto la restituzione dei documenti e degli oggetti nriistici italiani, era già nominata. Cuanano e Boxanıs rapprecentarano i regno italiano; Etuoras ed Arstru l'impero austriaco. Ma titulando il Cuanano, per le soverebie pretese dell'italico Ministero, ad assumere sopra di sè quell'arduo utificio, candidamente mi scriveva (5 febbraio 1867).

uneroi, camutamiente im servectu o (contact 1991).

« Sono quais per rinunciare alla mia missione. Mixabbra.

mi dice d'aver sudato sague per ottenere l'articolo xvu
che riguardato unicamente la restituzione di cio che gli

» austriaci asportavano, partendo. Ora i Veneti vorrebbero

\*\*tutto ció che da sessanf'anni fu portato a Vienna. Se mi

» dessero 300 mila uomini, potrei tentarlo. »

Con tutto ció chi 328 marzo, pigliando il destro della mis-

Con tutto ciò il 28 marzo, pigliando il destro della missione delicata, di cui dicemmo, propose un accordo in Vienna, ed assai belle furono dapprima le promesse: onde il Cibranio tutto lieto telegrafò.

« Ministri Visconti-Venosta, Correnti

« Trattato cell'antico mio amico Myrsymuna per la restituzione archivii, quadri, armi. Le casse anora intatte a Gratz. Promessa la deputazione del commissario aussistinao fra pochi giorni. Quasi sicura la restituzione della coppa di zafiiro di Monza. Nominato il commissirio aussiriaco: potrà venire Boxassi. Informerò ».

Il Braxi, ministro alloro dell'istrazione pubblica, messo de canto il patto, che la restiturione sarchiesi limitata agli oggetti asportati nel 1806, reseriveva (0, si principiassa dalle asportationi più antiche fino alla pece di Zurigo, ri-cordando intanto le relazioni dei Gozzao, duchi di Mantova coll'ingitilerra e colla Soccia, Il diario del Saveno, i registri albus et bianesa della repubblica veneziana. E pioche trattavasi ancora dei celebri arazzi mantovani del palazzo ducale, negati dall'Austria sostenetti pilazzo di sua proprietà, il conde Canto D'Arco, il canonico Braoumotti e l'ingegnero Mantarrat di cola di minestrava della na-

<sup>(1)</sup> Archivio Cibrario. Negoziati coll'Austria ecc.

zione 0, mentre il Bratt ai nostri commissarii caltamente raccomandava si persuadesse il municipio mantovano di cedere alla nazione i documenti Gozzoo già nell'archivio dello Stato, e che il governo austriaco, sciogliendo quell'inchivio nel 1850 lasciura alla città (1).

Il 10 dicembre 1803, venivaci restituita la Corona di ferra. Monza per altro, e n lauo diritto, non era suga, e venne quindi reclamata da suoi municipali (31 genasio 1807) de la tazza o calice di Teodolinida, erroncamente creduta di rafreto (4, e che al 1820 in una colla ferrae Corona dalla basilira di san Giovanni era passata nientemeno che alla corbe di Vienna. Ma rapporto agli storici documenti, il comm. P. Boxanu melteva innanzi (nota 12 marzo) de comble e ragionato rapporto il suo pensisero.

Pure per altro che le trattatire s'incomodassero per heno.

L'austriaco governo (così il Cocumerri al conte Ginanao)

non solo restituisce i codici già pretesi foscariniani, ma
anche circa 30 non domandati, oltre i nuovi 12 di carte
visconte ritrovati nell'archivio imperiale.

Ella saprà che il governo austriaco rimase contentis simo delle copie speditegli, che propriamente quasi tutte
 non appartenevano agli archivii veneti, ma di provenienza
 del merente Амарко Svaera

« Tutto adunque procedette a meraviglia. Rapporto alle » armi, l'Anneru assicura verranno restituite nella loro in-» tegrità. I codici devono essere qui fra pochi giorni. »

Venezia, 30 aprile 1867.

Il luogo del convegno d'ambo le commissioni <sup>(6)</sup> era Venezia. Il Вилова era pronto, ma il Сівалвіо, per incarichi

<sup>(</sup>I) Archivio Cibrario. Negoziati coll' Austria ecc.

<sup>(3)</sup> Idem

<sup>(4)</sup> D'ADDA. Lavori di cristalle a doppio fondo.

<sup>(5)</sup> Archivio Cibrario 29 giugno 1867.

<sup>(6)</sup> Lettera Bunung Mr grugno 1867.

avuli dal re, non poteva recarvisi che intorno alla metà del luglio.

Finalmente fu deviso che il giorno 15 di quel mese la commissione internazionale si rancegliessa Milano. Il punto più controverso era la fissazione del tempo cui risalira nelle restituzioni, sul che fu lavcista si nostri legati ampia facolta, con ciò per altro, che il desiderio di ottorere il più, non dorese compromettere ad egni modo il conseguimento del possibile (3).

Ma come furono aperti i negoziati, veggendo i nostri commissarii che il barone di Burone qualificavasi plenipotenziario, dirizzavano al Melegani questa nota confidenziale.

· Onorerole signor Commendatore.

## « Milano, 13 luglio 1867.

- « Anners, parlando del barone di Bunors, lo qualifica
- sempre per plenipotenziario, Noi non avendo i pieni poteri, non possiamo interpellare i commissarii austriaci
- » su questo proposito; ma se l'esitazione che prova il go-
- verno a darci questo segno di fiducia, non è lusinghiera
   pel nostro amor proprio, noi dobbiamo dichiarare che
- » questo amor proprio non si sentirebbe offeso, quando
- pincesse al Governo di surrogarci. Domani in appositi
   dispacci renderemo conto della prima conferenza.
   Gradisca ecc.

# Firmati Cibbario e Bonaini.

Tre giorni dopo un decreto del re, controfirmato dal ministro degli esteri, dava loro i pieni poteri dimandati, non senza qualche scusa per parte del ministero.

Ma seguir passo passo il carteggio commissariale col Governo per essi rappresentato, le vivissime discussioni

COX.

<sup>(1)</sup> Lettern Campetto 29 gingno 1867.

fra i legati d'ambo i popoli, e i processi verbali di quelle tornate qualche volta pendenti a burrascoso, qui verrebbe soverchio.

Pel trattato di pace doveano rendersi dal governo austriaco quante cose nel 1866 avesse ai veneti rapite, Premevagli per altro serbarsi le relazioni ed i carteggi della repubblica presso i germanici imperatori; ed il Cirrario colse a volo quel desiderio per vantaggiare d'assai, con una specie d'accordo, le clausole del trattato di Vienna cui lasciavansi quei carteggi coll'obbligo di inviarli per essere trascritti e legalizzati a compimento dei carteggi diplomatici della repubblica. Si fermó la restituzione dei quadri tolti al palazzo reale, dell'armi antiche levate all'arsenale, dei codici viscontei, come pure della coppa di Teodolinda. L'Austria dal proprio canto, a compeuso degli originali carteggi dei veneti rappresentanti, prometteva restituire qualunque codice possedesse, tolto a Venezia dall'epoca del trattato di Campoformio, compresi quindi i codici rubati nel 1805 dall'archivista antico Gassler, ed i carteggi delle legazioni venete a Costantinopoli,

Gli appunti del Cavarera in fanno testimonianza qual tesoro di codici e di documenti, colla transazione Canasano si fosse ricuperato, abbracciando corimasti a Vienna dopo i trasporti del 1805, gli altri tatti precedenti al 1806 (beneba one contemplata in cella conacconde della pace soprascritta), o quanto bene meritassero della nazione i due legati governativi.

Inconsultamente adunque protestava la giunta municipale di Venezia contro la convenzione di Milano, non avvertendo che i nostri diritti si restringevano alle sole cose appro-

<sup>(1)</sup> Gar. Referato multa restitucione da icoldei italiani, fatta dall'Austria. Atti dell'Entitivo rente, 1, x, y-crie tii, disp. 1, Veneria, Anticoldei 1869. Storano e Occustrii, Articolo nell'archivo statiano, t. vii, parte ii, 1868, par. 190. Occustrii, Relazione letta artifadamana dell'Actoreo veneto, i aprile 1868. [Atti dell'Ateneo 1864-09. Veneria per Cecchini 1870, p. 125). CECCHITI. Occasoroma dell'archivo perito, faste.

priatesi dall'Austria nel 1896. Fuvvi chi pretese la restituzione di 300 quadri cola mandati bene trent'anni primat Che avvenne? Il Rattazzi disdisse la convenzione: o tutto o nulla, diceva; dunque nulla, naturalmente rispondevame gli austriaci; o tutto rimase a Vienna. Del guadagno!

Brevemente: mandati agl'austriaci ministri gli estremi risultamenti dell'accordo, la risposta venne più rapida dalla tarda e lontana Vienna, che dalla nostra Firenze, dalla quale non arrivavano che inconsulti dinieghi. L'anima di questi armfinmenti era il Correno ©.

Replicava indarno il povero Cibrario, sulla improvida resistenza. Il Coppino s'aggirava pei Ministeri; il Meleoari protestava; sosteneva il Menabrea aver sempre inteso nelle viennesi trattative di voler tutto senza limiti di tempi e di cose, Ouindi il Melegari avvertiva Cinaario (2 agosto); « La lettera colla quale il generale Menabrea dichia-» rava ccc., ha determinato il parere del Coppino e la de-» cisione del ministero, il quale non ha voluto assumere » verso i veneti e verso il paese la responsabilità di appro-» vare una convenzione per tanti rispetti commendevole, » quando le cose fossero state come V. E. aveva motivo di a credere. I ministri hanno temuta la tempesta che non si » sarebbe maucato di suscitare contro di loro, quando non » si fosse ottenuta la restituzione dei documenti cui sem-» brano tener tanto i tedeschi. Non so prevedere se e quando » si potranno riassumere codeste trattative. Ciò che mi » rincresce, si è che l'opera cui hanno atteso con tanta » cura gli esimii nostri negoziatori, vada perduta ». Indarno il Menabrea si affaticava, Gli austriaci l'avevano

induario il Mixadura si anducava. Gi austriaci l'avevano condotto a soltocrivere l'articolo xviu del quale non aveva egli stesso per avventura calcolate le conseguenze. Tanto è vevo, che il Beratt, ministro allora della istruzione pubblica, nelle note del 3 febbraio ai commissarii, caldamente raccomandava che, quali si fossero le opinioni sul riforirsi il

<sup>(1)</sup> Lett. Matmoant, 20 e 23 luglio 1866.

252

trattato su idetto alle sottrazioni d'ogni tempo, cal alle commeso nell'Unitan guerra, dovversore tenersi alla più larga interpretazione, scondendo con prudenza quelle transazioni che paressero necessarie, el avvertendo che le rippetizioni delle cose da rendersi non polevano spingersi a tempi troppe remoti e a troppo ampia materia, facoltizzando la sculta di quella via di mezzo, che pel desiderio di ottenere il più non comprometta il cousequimento del possibile, Quell'art. 18 della pace del 1895, costato sudori al MEXARRA, tutt'altro che espeticio, car assata discrittibile Qu

Da questo parapiglia doveva nascere la rottura delle conferenze; ed il 3 agosto Chranno e Boxann, rassegnando il loro mandato, chiudevano colle seguenti e rimarchevoli dichiarazioni il rapporto dell'opera loro:

- « I commissarii hanno coscienza d'aver usato, propo-» nendo di transigere, d'una facoltà ch'era loro assicurata
- dalle istruzioni dei due ministri, della istruzione pubblica
   e da quello degli esteri: sono convinti d'aver fatta cosa
- » utile all'Italia; e lasciando da parte ogni amor proprio
- quando si tratta d'interessi nazionali, desiderano di cuore
   che altri commissarii approdino a più felici risultamenti.
- « Con esempio unico nella storia (scrivevami il Сивално con lettera 3 agosto 1867) l'Austria s'era indotta per la
- » nostra insistenza a restituire codici, documenti, libri,
   » oggetti d'arte da settant'anui in qua, non ritenendo delle
- » 5000 filze che ha nelle mani, che 300 di carte concernenti
- » la Germania, rinunciando al diritto di farsi rendere i
   » documenti relativi all'Istria, alla Dalmazia ed al Tirolo.
- « Ció, che da noi veniva ricuperato erano i sedici di-» ciassettesimi del totale. Noi credevamo non d'accettare
- definitivamente le proposte; ma d'inviarle a Firenze per
   essere autorizzati a sottoscriverle, benché avressimo po-

essere autorizzati a sottoscriverie, benene avressimo po
(i) c Memoria delle istruzioni dale ai commissarii italiani incaricati della

rescusione dell'art. 18 dei trastato d'ottobre 1805, sui molivi che il consiprisvano a proporre l'approvatione dei disegno di conventione. » (Archivio Conanto, Negoziati, erc.)

\_\_\_\_

» tuto farlo in virtú dei pieni poteri. Il governo le réspinse,

» e l'Austria intanto si ritiene tutto. Chiedevamo di essere » esonerati da continuare le trattative, perchè se non si

» transige in nulla, è inutile un congresso di plenipoten-

ziarii, Bastavano delle casse per allogarvi gli oggetti da
 restituirsi, e qualche impiegato d'ordine per confrontarli

cogl'inventarii, Ma il ministero esigeva i suoi diritti per
 rendersi popolare, Mi duole del tempo perduto »,

Ed in altra del 3 agosto:

« Quanti sentirono a quali patti (che fanno risalire la » restituzione a 70 anni) avevamo proposta l'accettazione, » si mostrarono dolentissimi dell'opposizione del ministero

si mostrarono doientissimi dell' opposizione dei ministero
 Coppino, e prevedono con me che l'Austria, avendo fra

» le mani i documenti, ed essendo gli archivisti ed i bi » bliotecarii avversissimi a spogliarsi di ció che posseggono

» da tanto tempo, occulteranno e faranno sparire le cose più

» preziose; e quand'anche il governo acconsenta di auovo « a restituire, non si avranno più. Del resto io me ne lavo

le mani, L'Austria hn richiamato i suoi commissarii, non
 volendo continuare le trattative, ed io lascio che nltri

» pensino meglio ».

Cadevn intanto il ministero RATTAZZI, e si polente contro al municipio veneziano s'era fattu la voce pubblica, che fu quest'ultimo costretto a ritruttarsi e ad implorare l'adempimento della convenzione Cibrario-Bonaixi.

I due ministri Basti e Menanea delegavano un'altra commissione, perché gindicase della convenzione. Langurico e Giacomena deputati, Gan direttore dell'archivio dei Frari, Valentinea prefetto della Marciana, ed crano segretario il car. Occomento.

Ma la nuova commissione con voto unanime s'accordo nel propugnare l'accettazione del concordato milanese, molto più, che colla riserva del trar copia, sotto la vigilanza dell'archivio veneto, dei dispacci dall' Austria desiderati, non v'era pertilita alcuna.

Una franca relazione del conte Saoredo (12 aprile 1868) faceva intendere al Broglio, ministro allora dell'istruzione pubblica, asseria la commissione raccolla il 10 aprile all'esame della convenione del tuglio 1987, non approvate dal ministere RATTAZZI per le osservazioni del ministro COSTAZI.

ESSERSI ISTA, per la tanza del GACCAMELLA II rapposta del COSTAZIO IL RESPOSTA IL RESPONSA IL CONTENTA DEL CONTENTA IL RESPONSA IL CONTENTA AND SUBIE CONCLUSIONI LA RESPONSA IL CONTENTA IL RESPONSA I

A non entrare nella ragione evidentissima del fatto, solo diró che il Lamerarico l'appogiziava di cotali e si calzanti osservazioni, che pare impossibile non saltassero in mente al signor Coreixo. La venota commissione conchituleva maravigliando veder fraintesa dai padri della patria l'importanza d'una convenzione che non avevano capita.

Breve; il ministro viennesse Bucca, nel giugno di quell'anno recatosi a Firenzo ond'essere un'altra volta coi nostri legati, fu il il luglio con essi, la pochi giorni fu tutto combinato, ed al 10 di quel mese il Maxamaza tutto mutato, ritrovava concenientissimo sotto ogni rapporto di quel protocollo finale della commissione, che tanto aveva combattuo.

Il deputato Annwaneus chiedera in Parlamento la restitucione degli arazi mantovani asportati nel 1896, probabilmente immemore, che dalla commissione Cunanno non erano stati dimenticali. Finalmente il Masanauc aco una specie d'inevitabile riparazione, richiamate le truttative, richimata con biande parole la commissione di Milano d'u ne confermo (41 luglio 1897) il aspiente operato che all'Italia rastituiva:

La coppa di Teodolinda.

<sup>(1)</sup> Lettera al Cinaagio 10 lugilo 1867. [2] Dispaccio 20 giugno 1868.

Tutti i quadri levati nel 1856 dal palazzo reale, dalla zecca e dall'antica liberria di Venezia, Ce n'ha dello Schiavone, di Paolo Veronesa, del Tintoretto, del Bassano, del Boinfazio, del Giamb-Ilino, del Tiziano, del Paima il giovane ecc.

Tutti i veneti documenti dell'archivio imperiale, meno 314 filze (an. 4541-4788) da trascriversi.

Dodici volumi di carte dei Visconti e degli Sforza, dal 1375 al 1178.

Due protocolli del Patriarcato d'Aquiloja (an. 1296-1396).
Cento quarantaquattro codici tolti agli archivi dell'ex Repubblica.

Tutti gli atti del Governo provvisorio veneto (an. 1848-1849), Sei codici Marciani a sfampa,

Tutti i codici Marciani consegnati nel 1866 all' ab. Dudik, ed i Diarii originali di Mania Sanuro.

I manoscritti tolti dal Gassum nel 1891.

Il codice del Sancho « Terrar Sanctor descriptio ».

 Repertorio della Cronaca del Sanuno pubblicata dal Munatori.

Nove volumi di miscellanei del Fontanini.

Due dei Principii o Mussime del Castello.

sommarii antografi di storia veneziana del Sanudo, ecc.
 due registri preziosissimi Blancus et Albus.

I due registri preziosissimi *Bitineus* et *Atous.* La suppellettile immensa dei documenti diplomatici ra-

piti dall'abate Dunk all'archivio generale di Venezia nel 1806. Completamento delle deliberazioni del Senato veneziano

(i Misti dal 1122 al 1440, colla restituzione di registri portati a Vienna sino dal 1805). Quanto delle 11 crese di documenti veneti che il Gassilea aveva rapiti dal 1802 al 1805, e che si ritrovavano nel-

l'archivio imperiale. I dispacci dei veneti ambasciatori, che dall'urchivio di Mi-

Lano si erano portati a Vienna.
Altre casse di carte venete di asportazioni del commissario francese Bassal. (1797).

L'archivio di 500 filze, proprio dei Baili veneziani a Co-

12

X

stantinopoli, tolto a Venezia per decreto del 1842. Reintegrazioni preziosissime di documenti, poco o nulla conosciuti dagli studiosi. Di più:

I dispacci Expulsis papalistis, e le Parti del Consiglio dei x. Le scritture segrete del Collegio dal 1354 al 1363.

I Registri dei Sindacati dal 1329 al 1507.

Decreti per la Dalmazia e per l'Istria (an. 1335-1376).
 Le Commissioni a'rettori (an. 1348-1369).

Novecento ventisei pergamene delle cessate corporazioni religiose, dall'859 al secolo xvui.

Una serie preziosissima di 400 diplomi storici, quasi tutti originali ecc. ecc. (0).

Sulle armi, sugli arazi mantovani, sugli oggetti d'antichità e sui 141 codici, tuttavia conservati dalla imperiale biblioteca, sorgevano alcune differenze che poi furnon sciolte a compimento del patto 14 luglio 1807. Tanto veniva dal Cinanaso ottento, al quale faceva plauso in Parma il cav. Rosemsi colla epigrafe che gentilmente gli offeriva.

> SVR . IMAGINE ALOYSH . CIBRARH . V . CL.

CVIVS . POTISSIMVM . OPERA

VIS. INCENS. CHARTARYM. TABVLARII. MAXIMI. VENETORYM
AB. AVSTRIACIS. ASPORTATA

RECEPTA . FELICITER . EST A . MDCCCLXVIII.

QUAS TENETIS CHARTAS POSIENS SUBDOCRRAT MOSTIS, ITALICASE DEC RUSSES VIEDICAT MISTOULAS, HIC ILLE, O ITALIA, EST SEPE QUE ARTO DERITA LONGO TULCANIT LALOIS TOT MONOMENTA TULE.

(1) CECCESTTI nella ricordata Relazione

and Charles

XEL

#### CAPO III.

La casa da giusco — U-orfine dell' Jesusciala — Le pubbliche biblisteche ed il Girario — La Polatina ed il cardello di Sermione — Rimpota del Chrario al messargio reale — U-ingratitefine — Chrario alla Sesalesa — Primo Congresso artisileo, e gretteme ministeriali.

uesti carichi noblimente sostenuti non foevano dimenticere al conte la sua repubblica di a. Marino, della quale, come dicemmo, pella convenzione da lui trattata, ventra rionosciuta la indipendena. Veramente, con un piccolo Stato di 7000 anime, il Ministero di un altro di 22 milioni, arrebbe pottuo essere più generoso o neno facile a fargli sentire di tratto in tratto la ragiondel più forte.

Del resto, fu quel trattato ai buoni sammarinesi di grande utilità; perciè il pericolo che nole afacciamento degli Stati italiani, dal quale assurse l'unità nazionate, venissero assorbiti, era tanto più prossimo, quanto più mal sopportato è nel centro di un monarchico governo un reggimento (per piccolo che si voglio) repubblicano. Giustamente adunque si millegri s. Marino, perchel l'autica sua libertà si velesse così rassicurata. E forse a necione maratifilava il Rucananuli, che monte l'appear acteuta popole tialiana laganasi tuttavia, che monte l'appear acteuta popole tialiana laganasi tuttavia, de iniseri frutti che rapporto ad itala fioridezza, portavano i saoti grandi sarrifici, non per anno terminiti, non sia chi batti a quel cimelto di repubblica italiana, che da quindiri seccil vive conducta sevou debiti con nessuno; a quel cantuccio di terra nostra, or'in una gente fellec, perchè la propria indipendum porcede di pari passo cella miterza portentosa dei quitolici gravanii, cella eseguità dei delitti e colle mosene; comitrioni del sun libero nesso.

Eppure fu per poco, se questa libertà non si vide nel 1868 da un altro pericolo minacciata: quello cioè di perdere ad un punto, per una strana proposta, quant'era in lei d'intemerato, di semplice e di grande.

Perché un'anonima Società, chiedendo (18 Inglio 1868) al Consiglio della repubblica la concessione di aprire in 8. Marino un ampio Stabilimento con cirvoli, caffè, teatro, alberghi e case da giuoco, metteva innanzi lauttissimi patti:

Cinquanta mila lire all'atto del decreto di concessione, e 25 mila a ciascua anno per mezzo secolo.

Promessa di fondazione e datazione di un ricovero per 30 vecchi, e di un asilo d'infanzia per 50 fanciulli.

Uno stabilimento di acque termali, ed illuminazione a gaz. Una rendita di 2000 tire per lo spedale, e di 3 mila per la

biblioteca e pel museo.
Dieci doti annue di lire 250 per ciascuna a dieci povere fanciullo.

2000 lire all'anno per due pensioni a Roma pei giovani artisti sammarinesi.

Altre 2000 per due studenti universitarii sammurinesi.

1000 lire all'anno pel tribunale del commissariato, e 500 annue al capo di polizia.

2000 pure a ciascun anno per l'ufficiale sammarinese di residenza nella casa da giuoco.

J/3×

<sup>(1)</sup> Riccianti. La repubblica di s. Marino e l'Italia. Napoli 1871.

\_\_\_\_\_\_

Un tronco di ferrovia da Borgomaggière, terra di s. Marino, alla stazione di Rimini in un triennio.

Filo telegrafico entro un anno da Rimini a s. Marino. Negli impieghi e negli appalti, preferiti i sammarinesi. Dicci carabinicri mantenuti dalla società ed eletti dalla

Sudditanza alle leggi del paese.

Regolamento della casa da giuoco approvato dalle antorità locali, e non aperta se non terminato il tronco ferroviario (1).

E polché beu sapyano i proponenti, quanto sucil animi sumarinesi arrebbe potto il consilio, che inhubbiamente sarobbesi domandato, del conte Canamo, non naneavano di ufficialto per neves-lo fivareverole. Ma il voto fu codesto: un dover la republica immischiaris di una immorale speculazione, che nuoceva alla fama d'indeperrima per fanti socoli da lei plicriosamente serlata.

Né la Regentar ebbe duopo del consiglio d'anima viva; e prima anova d'intervagara il suo Cunnano, nflueble di recho fosse tolta in altri la tentazione di simili programmi, il dichiarava sui pubblei i journali opposti si suoi principiti el ala sua diguità (9. Amplissime, a vero dire, si presentazano le proposte; ma vonivano così da que buoni summarinesi citalamente fridutale. Edil coute ne fis si lielo,

<sup>(</sup>i) Il pegettà à dato da Bolecut Singlia 1845, — Il a sitro offedita modernia estimate da all'aprela indicio, communicata il comma Toravia, consultaria del comma Toravia, consultaria del carte della resultata all'anticolori communicata il consultata del comma Toravia, consultata del carte della casti della da Supuri pel recelti di 3 leni, con destamo e Il me and el festivati billo. Si Oppuri pel recelti di 3 leni, con destamo e Il me and el festivati billo. Si Oppuri pel recelti di 3 leni, con destamo e Il me and el festivati per anticolori del communicata del communicata del consultata del consu

2400

ch ebbo a serivere al Toxana Regenele allora di s. Marino « La repubblie ha operato con pradueta antivegenua » respingendo le lasinghiere proposte degli appalatori della » Casa da gincoe. La morale delle nazioni la riprova, e » l'apertura di uno di questi antri nella libera e saggia » repubblica di a. Marino, segercebbe il principio della » decadenza d'ogni virth, d'ogni industria, e forse della » neclità della libertà ».

Ne pago, ristampando allora pei tipi del Cellini la Storia della Monarchia di Savoia, vi apponeva questa dedica:

## ALLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI S. MARINO,

CHE MAJORADO LE PÚ LUSSIMIEME PROFERTE, RESPINORMO DAL SACRO SOLO DELLA PATRA L'INSHINORA SECULLATIONE DALA SACRO SOLO DELLA PATRA L'INSHINORA SEGULLATIONE DE DISCOURT, NORTHÓ CHE LA LIBERTÁ PONDANIORI SULLA VIRTÓ, DEBIDONO I SEOTO SACRADOTÍ CON L'OTORE ED ASSIDIA VIGILANZA TENSIR LONTANO GONI PODITE DE CONCULTONE, L'EDIC LIBRARIO SEO PATRATIO E CONSULTONE, N'ESTRO DI FRONDONDA DISVOZIONE, CONSIGNA QUESTE MINGUIRE DE UNA MONARCHIA CHE DALLA LIBERTÁ RINGIOVANITA ED AMPHATA, LA VIRTÓ SOLA POTRA CONSERVANE.

#### Ma venendo ad altro.

Una delle più gentiti opere del conte, veglinsi per forma squisitissim, vogliasi ancora pel grazicos pensiero, ussiva allora. Uno storico volume, una collana di sabaude Manomera, delicira appunto dat lipografo Curetta il Tultima di queste, la figlia legriadrissima del Dreca no Gavova, novela peros in quel tempo del principe ereditario. L'edizione in fazilo, d'insolito sphendore, non é che di 12 esemplari, ed a nado stento ritrovi il nome del modesto autore a caratteri microscopiri nella pagina esfemba.

Questo fu dal lato istorico l'estremo suo lavoro. Più che gli ami cadenti, le combattute sue forze gli facevano sentire il bisogno di raccogliere le vele, di riposarsi alla mota che egli avera raggiunta. Eppuro la quiete divenivagli quasi incomportabile, sieche rada occadeva che dei più nobili comiati d'arti, di science, di lettere nazionali non facesse parte; più rado ancora, che tutta non si pousse, nell'adempierne i c'ompiti, l'energia del pensiero e l'ardore dell'animo in tutte cose dello scibite umano appassionato. Me pur melamonicamente replicava agli amici il biblico motto e falcin scrbarci, cursum consumari »: e allorvicà seppa avergii ro Virronno aggiunto agli ordini cavallereschi de quali era insignito, il supremo dell'Annunciato a lui recato il 20 marzo 1820 dal priacipe di Laxiro, o fui leto si, ma della pacata e quasi mesta lettini di chi presente vicino il ternime della sua carriera; siccib nel darmi annuncio del fatto, « Sono stance di titoli (mi scrireva): gli affetti del cuore » sono omai la mia sola nepirazione. »

Bensi lieti ne furono tutti; e poi che seppesi a lui dato quel massimo degli ordini nazionali, una parola fu dovunque intesa « Era ben tempo, »

Quasi ad una fu il Cina ano chiamato a presidere la Comunissione concervative dello storico Montecanino e la Consulta Aradicia (20 novembre 1820), istituzioni subordinate al Ministero della istruzione pubblica, il quade avvisando più tardi alle misere condizioni delle nostre biblioteche, raccopiera un Comitato riorilinatore di esse. Preside Il Cinanano, si chiamavano a comporto i senatori Payazza ed Amani, il deputati Manortt, Vaturse se Messenatoria, dua erchivisti Boxanto Gan, ed i bibliotecari Canestrano, Gonnesso ed Oposaco.

Radunatisi nell'agosto, compiuto il loro mandato, al 26 di quel mese il conte Cunsano dava ragione degli ultimi risultamenti dell'opera comune; d'orule la legge 25 novembre 1800 d., che il re medesimo avva sancita: ma gravemente dal Basooxi modificata, sino ad accrescere di cinque le biblioteche nazionali, non fu posta ad atto.

Al Corrent non piacque; e, pur confessando l'urgenza di qualche provvedimento, non ritenendo che la parte onerosa agli impiegati, con un tratto di penna la cancellava.

<sup>(</sup>I) Al n. 5368 della Raccolta ufficiale delle leggi

Era proprio un abbattere sona edificare, Quando il Boran rella Sessione perlamentare del ISCI lancetto la prevaleura degli studii classici a danno dei tecnici e degli scientici, il conde Cananao, benche Muistro della istruzione pubblica, funcamente lo sosteme; ed a provare l'impossibilità che nol proprio Ministro attechissero i baoni provvedimenti, dieva; « Nelle bezri ceganiche del pubblico i inegnamento, tutti i Ministri 'uno ad' altro succedentiai, « introdussero novità, lu ciupa anni lo sono l'underimo; « o non è mercificia, se la frequenti rimutazioni tollossero settis irreparabile pina. Ministri sopra ministri, e quanto l'uno fa l'atto distruzzo.

A quello, per esempio, della pubblici sitrazione è confialata la sorcelienza dei patrii monumenti : e per peco a nostri di non vedenmo vendute ull'asta per decreto del Sexta a per alcune centinia di lire, le etravelte mura di Fiesolo, como nel 1891 si vendevano ull'incanto su quel di Moderna ed il Parma i celebri castelli di Montenbargulo, di Bianello e di Rossena, tipi caratteristici e pittoreschi dell'architettura militare del macilo sco. Indraro io stesso ne facevo lumento si Ministeri, alla Corte dei conti, ed al Cumano, che subito mi risposa.

« Le vostre oscertazioni sugli atti di vandalismo, sono fondatissima, Il solo mezo di impedir Izale devastazione (e non so mai quanto efficace) è l'iniziativa vigorosa, che pigliassevo le bepatrizioni di storia patria, farendo prontamente una rimo-stranza al Minis-tero per impedire tale rovine. Il consigliti di stato non consulta den mell'ori-dine della beglitia, e non vi è begge che vieti cottai oli rucci alla storia. Movede dimunque ciclo e terra per conservare i due monumenti, ma fate presbo. Almeno si contra travere un delle codi mini i diputiri e la icerationi cel en conservare i della regiona della di qual incommenti. Ser colle principali qualchia costa. Ma se la begulazioni la eccione, di su ne le begulazioni la eccione, di si parte di travere colle principali qualchia costa. Ma se la begulazioni la eccione, di in arbetta il travere di la travere con la costa di successi di contra di costa di costa

Vano è l'aggiungere che tutto era troppo tardi.

Ma troppo lardi non tornarono gli tiffici dell'Ottimo Camano, perchè salva ne andasse la Biblioteca palatina di Parma (1855), e perchè, soddisfaceado a miei reclami, se ne arricchissla Parmense; como ottenevano da poi che fosse conservata la storica ed artistica rocca di Serminos.

Al cadere del 1892, legendone a caso nanuaciato da quale-la periodico la vendita dil incanto per 2028 line (1), così conte deltava l'animo indicanto, a lui mi volei per-gundolo non permettesse quel barbarino. Serisia ilal Commissione conservatireo de monumenti in Breecia ed al Ministero delle finanze, affinchè si nobili resti della sculigera graudeza, illistratti di ci canti dell'Anter, ristaurati per annore dell'arte, dall'austriaco percena, fossero poi dallo italico (1) venduti a unalche seculatiore.

Ma il Caramio, com' ebbe avviso del pericolo, fu primo ad impedirlo; e il Ministero decretò fosse conceduto al comuno di Sermione l'acquisto del patrio castello, perchè avvisace alla sua conservazione di.

« Non souo meno in collera di voi (cesì egli) per l'atlealato vandalico della finanza contro all'insigne e storico castello di Sermione. Ilo seritlo a Buncon: e Mivonettri in termini risentissimi. Gli ho minacciati dei fultatini del giornalissao, e di quelli più tardi, un assai più terribbil

 della posterità. Non so se potremo essere a tempo d'impedire questa vergogna (3).

Nê il Misonerri si Leque, « La ringrazio (gli rispondera) - di aver pensalo a me, per salvare quell'insigne monameato che è il castello di Sermione. Ne lo serrito al - Ministro delle finanze, e sebbeae il momento sia poco
propizio, auguro e spero che i miei uffici conseguano
- l'intento (0, »

E il giorno appresso « Mi è grato comunicarle che con

Lettern 5 dicembre 1840.
 Decreto 28 agosto 1850 Gazzetta Ufficiale 13 f. Ubraha 1871.

<sup>(3)</sup> Lett 4 dicembre 1809

<sup>(4)</sup> Lett. 5 dicembre 1969,

• lelegramma d'ogzi, si è ordinata la sospensione dell'incanto del castello di Sermione. Se quelle pittoresche rovine saranno serbato, ció sarà a lei dovuto. » Dal proprio canto l'onorevolo amico mio, comu. Zavanoutu da me in tempo avveritio, aven del resto già fatte vire pratiche presso si il Demanio el il predetto di Bressia de pre cui tosto fa di colà telegrafato al Ministero, ed ebbesi la notiria della venditta sospessa.

Sventata l'asta, gli aspiranti al castello moltiplicavano: mille proposte allettatrici piovevano al Comune divenutone proprietario; ristauri artistici, assicurata conservazione, premii in denaro alla povera terra, e va dicendo.

Il conto Ballarssanare Bella Scala, come lo soppe in condita, fu a Bresia ed a Verona, promettendo ripararvi i ponti, le torri, le saracinesche pur che la récea ritor-nasse ai discendenti di chi l'avva certala. Onai tutto parvar couchinso, quand'eccoli un altro conte, Giovaxsi de Brestal-Fosco, offerire più largia patti, all'esca dei quali celeva il Comme; ma nuovi lamenti di cobro che bene avertirano il pericolo, valsevo un deverto par cui venne il vontratto dal governo inspetito (P. Povero castello! Vedevasi intubalcato dall'uno all'altro aspirante, penchè le nostre finanze non avevano che basfasse a conservarlo all'arte ed alla storiat.

Le miserie appunto dello erario sperperato, spiravano al conte Cinrario, rispondendo al gelido e vuoto mes-

<sup>(</sup>II) Lett. 7 dicember 160% e Hignardo allo etarico castello, ore lo 85-a. Minaso opiolò Barxa, la bioso punto la tua tetera ed altra dilo stesso 2 tenore dell'Utilino es deputato Missianzia, me lo recordissono. Pere totale per principe personi diferettere del Lomanio ed il perito per la sespessione sono esta dell'un considerato mittere del modo esto, some ta la chimoto di accidente mittere del modo esto, some ta la chimoto di accidente mittere del modo esto, some ta la chimoto di accidente mittere dell'un dell'esta de

<sup>(2)</sup> Il permilico e La Pocuncia di Receja 7 agonto 1871, dominala sde-2 gnosamente, cono il comune di Sermione si creden lecto di vendere un simonumento additugli agonto per sotterio ai dominio privato, spermodo s che la deputazione provinciale neghera l'approvazione di quella vendita. 3 Vedi anche la tiorna garretta 13 agonto. — Richimo Persa i.

saggio di riapertura del Parlamento, 8 novembre 1869 (1), assai franche e dignitose parole.

Toccó delle condizioni dello Stato compromesse da quelle cui venne tratto l'erario; pardò della necessià di ristorarle sicché fra i popoli, già di tanto aggravati, venga totto il bisogno d'altri balselli. Buone leggi an pastano (aggiungera), » se nella loro applicazione, gii apenti d'opini classe non » i inpirano a principii d'alta momilità se non adoperano yeud senso principi d'alta momilità se non adoperano yeud senso principi d'alta momilità is en non adoperano serificii (n). E fu memore in quel punto di que padri della patria, che agli sprechi delle pubbliche fortune non anno riparare, che rorinando a furi ad itasse, te private.

Në meno asvero fi il Curavis relatore della risposta al solito messaggio a nome dei Deputali (24 novembre), stimmatizzando gl'improvvidi Niinisteri della finame, che a ternini si doloresi le avecano condute ol. El era tempo, che scossi affine dallo sciupo doloreso delle pubbliche sostame e dai bilanci inganatori, profitzasero i Pratmenti dell'occasione, per acottiure al solito firasario, a quelle formole qualche volta servili a sempre convenzionali, studiate a bella posta per nulla dire, la frunca e dignitosa manifestazione di liberi sentimenti.

Questi fatti mi ricordano la paura di quel Ministro, che per un altro indirizzo del conte Cinnano, di risposta al consuelo messaggio roale, fu colto pel verbo accelerare, che pur vi si leggeva: perché, infilzatolo nella penna, scriveva al conte:

« Nella bellissima risposta al discorso della Corona da » lei composta, è usato il verbo accelerare la dove si allude » agli eventi da'quali deve derivare la liberazione di » Venezia e di Roma. I tempi che corrono e le incertezze

 <sup>1</sup> periodici di attora commentavano il silenzio dignitoso (attri aggiungono sepotemie) con cui venne accolto.

<sup>(2)</sup> Atti del Parlamento - Seanto - Sezione x, 28 novembre 1869.

- dei partiti della Camera dei deputati, credo che ci con-
- siglino molta prudenza e grande circospezione. Sarebbe
   forse il caso di sostituire a quell'accelerare il verbo as-
- » forse il caso di sostituire a quell'accelerare il verbo as » sicurare o altro di quel valore? »
  - carare o atrio di qua vinore

## « Se' savio e intendi me ch' io non ragiono s

Ma l'integerimo magistrato, che da quarant ami dedicava se stesso alla prosperità del uso pesse el alla gloria delle lettere nazionali, quando appunto le affrante sus ferze, logorate dall'opera fattosos del pensiero, parevanoabbandonarlo; quanto sperava all'anina stanca un po' di calma, dovera nttendersi i'uno per avvontura di que terribili disinganni, che prostrano falvolta gli spiriti più tetragoni ai celpi della secutura.

Divenuto necessario lo sfratto di un ministro dello Casa del ro, sfratto che il Luxa finalmente avva richiesto, cercando pure il licenziato quale ufficio avessa potuto consolario della perdita del primo, asstenuto comi era da raggiante/ero personaggio, chieleva quello che nell'ordina manifiziano da tanti anni e con laudo universalo tenera il conto Ciunamo.

Ma si facevano i conti seaza l'este ji bisognava dipendere du un terzo, da re Virrono, pronto a guasta l'oro le uova nel paniere, il quale, intesa la trama, ne fu stomarato. Sua prina cura fu quella di rendera avverifio il hono Guasano, che dove pure gli giungesse all'orecchio la voce d'un intrigo per metterlo in pensiono, non se na desse per inteso, poi-che lunto non avvetbi egli consentito gianmai. Rivjondeva il conte tutto eswegli noto; ma conidare nel proprio avvocato che si chiama Virrono Exanteza (E., Pato sta, che prevelembo la sua caduta, da più di sei mesì l'aspirante il posto desiderato, lavorava di sotto mano per aversolo,

J. 3 %

<sup>(</sup>I) Lettera Christin 26 novembre 1859..... chiede II mio posto. Il caro cugino ..... l'appaggin; io non dico e lascio fare al mio avvocato, che se non isbagho, si chiama Vittorio Emmunghen di cec., ecc. ,

e che il suo protettore tenevagli bordone, Quest'ultimo, già ricco di non so quanti stipendii, superanti a ciascun anno la miseria di 75 mila lire, si argumentava di togliere al Cumano, cui soleva chiamare amico, e dal quale si larghi beneficii aveva un giorno riccutti, l'unico soldo che percepisca per dato al un altro 0;

Sono fatti che bene caratterizzano le persone, ma che dipingono anche i tempi.

A nulla riuscivano i due colleglii rontro di lui; se nou che il dardo era-scagliato, cd il suo povero cuore ne fu si crudelmente ferito, che ne portò fino al sepolero l'immeritato delore. Non v'ha piaga che più laceri e contesti i anine generose, quanto I apertari dallo ingratitudire.

Ma di tanto più dolci scendavano a riconfortarlo i sentimenti dell'altrui riconoscena: e quando, se fosse vivo, gli tornerebbero soavi le parole di un raro amico suo, Paono Goara, che, inasceltato dalla scicura accademica el ufficiale, troró nelle indagini solitarie del suo tenace pensiero in Luca Camano non preveduto sostegno (21).

Nel marzo del nuovo auno (1870) fu il Canaxuo dal Connextr ricercato per la presidenza del primo Congresso artistico italiano, e d'una esposizione di belle arti, che doveva in Parma solennemente aprirsi (3). Presidente del Comitato promotore cer il GUALTERIO, del quale già prevedevasi la rinuncia poco stanto seguita.

Il Canano che, sorridendo, solea dirisi egli stesso l'ounitus delle Commissioni, accettà i posto (è maggio); ma la infranta salute era d'inciampo alla buona volontà; omai le notti insonni, l'affanno del respiro, i tremiti ucrevisi non frequenti dapprima, aumentavano, sinbomi che ututaria l'arte medica precariamente attutava, inetta a sradicarno le origini profonde.

<sup>(1)</sup> Lettern Cunnatto 29 novembre e 17 dicembre.

<sup>(2)</sup> Gourn, Sull'origine dei vulcani. Studio sperimentale Lodi, per Wilmant, 1871. Prefazione.

<sup>(3)</sup> Lettera Cintanio 24 marzo 1870.

Fu consigliato mutar di cielo: furongli suggestile le venil solitudini della Novalesa, e pusad di condurcisi; ma volleprima trorarsi a Lanco, vederci lo spedale da lui ricostrutto. Colà pervenuto, visitato l'ospicio, fia al letticciuolo d'ogni languente, lanço a tutti di soccorsi e di conforti; e secotavi una madre tutta in lagrime, perchè divise da un suo hambino, conando, benché ostassero le norme dell'istituto, le venisse ridato, nè più fosse da lei disgiunto, Il 13 lugio ra già fur l'aure alpine e fia i silenzi della Novalesa.

« Il sito (ni seriven) è de jui pittoreschi. È un ampio seno recinto, fuor che da levante, da altissime montagro, al nord dal Roccam-lous la cui ripida cima torreggia fu le nebbie, al sud el all'ovest da Consiso. Precipitano da quei mont, tutte biamet di spuna, con romor cupo imponenti cascate. Spero di ritoraner con miglior salute a Torino; mal Jaria molto ossignanta fazella i nici nervi. »

Nel mezzo di quella valle, a poco tratto dall'alpestre villaggio di Novalesa, è appiè del monte un lungo o basso edificio a piecole finestre, di semplicissima struttura, come appoggiato ad una chiesa, con quelle impronte speciali che additano il monastero Quell'edificio aprivasi non ha molto in cassi igienica.

Al primo ingresso dello Stabilimento scorgi un cortilicito in cui nulla è mutato dalla comobilita povertà del sito, e parti ancora di vedere sotto il portico angusto a nude e basse arcate, ed a più nudi e gretti pilastrini passegiare, in sèraccolte, l'ombre dei monaci da secoli già spenti; è nulcentro di quel cortile una fontana, e quà e cola fra l'erbe di un verde bruno, qualche arboscello. Al destro lato una vite erratica, raccomandata ai respeci della murgila, sorpassando l'alterza di un'antica meridiana, opera forse di qualche benedettino, sembra coronaria de personali suoi pampini. È un caro soggettino alla Garsur, e nulla di più romantico, niù raccello, più piùtoreso.

Le memorie di undici secoli danno a quel mesto nsilo la gravità di uno storico monumento. È tutto cio che riniane del celebre monastero della Novalesa innalzato nel 726 dall'ultimo dei patrizi di Borgogna (D. e dell'albergo di Carlo Maono nei suoi passaggi dell'Alpi, fatto insigne della Cronaca novalicense pubblicata dal Duchesne e dal Muratori.

In quel tacito ritiro speró il Giusano salute; ma na-Paren cesi puro, così vitale; n la calma di que venti recessi valsero a tauto, e nessuno gioramento gli derivo. Ritornatosi a Torino, e di quivi a Parma (25-28 luglio) per le prime disposizioni dell'artistro Congresso, indi a Firenze (13 luglio), bene si avvide come le forze gli venisero lentamento mancando, e disperò della sua guariginos,

Con tutto ció recavasi dal Corrent, bramoso di prendere intorno al Congresso quegli accordi che meglio corrispondessero alla pubblica aspettazione ed alla dignità del paese.

Domandato quali fondi si fossero destinati per la esposizione, gli fu esposta una cifra di 16 mila lire, 2 mila delle quali doveano essere dedotte per le rappresentanze e pei trasporti. Notava il Camanuo l'esignità delle rimanenti 14 mila per lo acquisto di opere d'arte.

- Se il governo (replicava) intendesse fare acquisti rispondenti al suo decoro, al bisogno delle povere arti, ed
   allo scopo dell'artistica esposizione, occorrerebbero 60 mila
- » lire, poiché un solo dipinto, una statua sola, potea va-
- » lerne 15 mila. E però non rimarrebbe che valersi del ra-
- » stremato assegno per coniare delle medaglie d'oro e di » argento a distinzione delle opere più preginte. Così l'epoca
- argento a distinzione delle opere più preginte. Così l'epoca
   verrebbe segnata del primo Congresso, appagati gli artisti,
- » ed onorata la città di Parma, »
  Applaudiva il ministro: fu anzi deciso che il Pietroni

Applaudiva il ministro: fu anzi deciso che il Pietroni apprestasse i modelli. Quest'ultimo fu dal Cibrario con alquanti bezzetti, e scelto il migliore, ne fu il prezzo deter-

<sup>(1)</sup> Cualt. Dictionario degli Stati di Strefayna, 1. 12. Novacca. Il Meratoni di Darra neh-rebbero di Annon, fondatore del monsatero Novaliente Il litolo di patrizio esstenuto dal Le Convex (Ann. Reg. ad an. 75). È certo per altro fotse d'atto lignaggio a governatore di Suna e di Morrica.

minato; quando un hidritto ministeriale avvertiva il conte caerri artial, che professiona over denavo; doversi quindi suspendere la medacità fino al termine della reposicione; si corquase intanta del diverso, del motto e delle imprese. Replicava il conte, tornazzii dolorsos in tanta angusia di trapo ia matsilità del pessegos, e d'altra parte le contesttute sae forze obbligardo a dimetterai dal proprio ufficio (O. La sita rimante non fina colta, e a tutto dava termine la

Il Gugresso fu aperto l'II settembre in Parma, tri il inconte Saxvirai, representando il Emanon, e less adeume parde, che gli aveca mandate, perché in illora gravomente infermo. A quel primissimo raduno altri conseguitazione, ma come suole d'opai mova benché gentile intitudone, era impossibile che ne suoi primeroli mirrabilmente codesta pro-colesse. È bone avverticami l'uno dei giuidici più competent, che in fatto di catelici e d'arti belle mori il nostra cit.

 L'eccellente idea fu, per quanto mi pare, un po'prescipitata per troppa fretta, sicché ne venue un Congresso

» lanciato a tutta corsa di vapore, in cui le idee costrette

» a volar sempre

riconciliazione.

> come l'arenz quando il turbo spira,

 non potevano raccogliersi a senso pratico, tuttoché bravissime persone fossero nell'arringo. Bisognava, a parer

» mio, preparar meglio i quesiti, e domandarne lo sciogli-

» mento pel futuro Congresso. » (\*)

Fu quindi avvertito in quello sedute uno riegamento send'ordine logico di trattazioni fatte a sbalri, con lampi felirissimi talvolta a seconda che picinssero la parola alcuni dei più versati e più farondi. Ma ressato quel guizzo di luce, perdevusi l'addeutellato alle più affini delle artistiche questioni.

<sup>(</sup>l) Mesorie autografe lasciste dal conte. (2) Lettera 6 genesio 1871, a me diretta.

Terminata l'esposizione, furonvi medaglie ed attestati per le opero più elette. Ma degli artistici criterii che guidarono l'ardua aggiudicazione dei premii, Dio ne campi la mostra ventura.

N'andré errato; ma le capioni per cui l'arti azzionali vanno laucuwoh, hanno radici che pli artistici Cougressi non possono divellere. Pu gentile pensiero l'imiziativa, ma ci vegliono altri l'empi; e se non lemessi dire cosa artisci estiliata, riberte le fonti dello sendimento ben altre che l'trattate e le trattabili in ufficiali ed accademici radoui, dove Intel be jusque non possono francamente e viamente disvelarsi. Era quindi naturale, che dalle prime solute no musissero none mone che ribadite le accademici antiche.

« Ma par troppo, qui aggiunge quel vince scriitore del Borro, è il di lonation i cui sisppi un Ministro persuaderla Camera, che il sutrechio toro numero è fatole alla soderza e al alta vastid degli studi, e veglia utilimente i impigare i quattrini, che ora si sciupuno a solleticare le vuote ambiniumi e le interessate indulgeare dei piccoli ma gondi sitiuti ». Ed i Concressi il selle cose (continua appunto il Borro),

» se da un Congresso potesse nascere altro che ciarle. Il » vantaggio effettivo sta nell'occasione di fare un viaggetto » col ribasso di un tanto sulla ferroria, nel conoscere colla » espansione di colmi bicchieri i colleghi delle provincie » lontane: ma quanto alle materie che sono chiamati a » discutere, lacciano in generale il tempo che hanno » (u)

Në rapporto ad arti scalute, vorrei comprendere la scullura, che sembra tencre il sommo fra le sue consortelle. Se noa che parvenii nella modra parmigiana volgere anch'essa, dove ne traggi qualche bella eccezione, no npi che nad una pariente, minuta e lambicotta riproduzione degli accidenti microscopici del vero a scapito del sentimento e dell'affetto. In questa nobilissima delle arti geattili, parmi ancora son

(1] Bosto. Nella Nuova Antidogia, 1872, fasticolo II, pag. 413 e seg.

.

debba dimenticarsi gianmai quel non so che di monumente cui sembra specialmente destinata. Enite pure fion allo serupolo; ma non costriagetomi, ve ne pergo, a non accepterni p. A chi delore di una donna supplicante, per ammirare il sottilissimo lavoro di un raso o di un merletto. E mi ricorda tuttavia d'una statua, ov'era studio maggiore nella initizzione delle ripicature d'una stoffa rimastevi appena svolta dal negoziante, che in quello di ottenerne un bello e bene svolto gotto di prepe, do l'e l'apprazione, il guito dell'artista immiserito in simili gingilli Mostrare sal marmo oqui cianciafrascola, con piarimento dei volgari quardatori, è correre pericolo che la scultura svanisca nell'industria.

Ed in allora non avremmo più l'arte, ma il mobile chiamato statua,

### CAPO IV ED ULTIMO.

Ettimi giorni di Luigi Cibrario - Sua morte - Trasporto della salma -Suo rare deli - Larghezza d'animo - Paolo Gorini - Cibrario poela, ocatore, littorico, ministro - Funerali in s. Marino.

ornando al povero Cinnano, omni le cose peccipitariano. Debtate a statot (10 suesto) tra le oppracioni del cepiro le poche parole di probusione di Congresso paranigiano, cousci odda gravità del proprio atato, « la vim (ci seriova) mi si è fatta così dura, che » omni non può continunze così. Oltre all'afanno quasi continuo, mi sento un peso al « cuere, una invincibile sonosleura: il mio male è grave (0. »

In aggiunta al medico Curanni fu tostamente chiamato il Cipranni; ma i trovati dell'arte non polevano che porra una debole resistenza al turbine crescente, cosicetè disperavasi di guarigione (9). I due valenti medici lo salvavano per

<sup>(1)</sup> Lettern 20 agosto 1870.

<sup>(</sup>E) Gazzetta di Milano, Stagosto ST).— Il commendatore Lucio Cuma uno. Milastra di Stato, Sercetario generale dell'Ordine Maulriano. . de gravemente lufermo in conseguenza d'una mabilità di cuere, che lascia poco speraze. Bereib il pericolo non sia imminente, cominciano gl'intrigiti per in Sua successione.

allora, e poté quindi ricondursi (15 settembre) a Torino in mezzo a'cari suoi.

A meglio descrivervi il dramma doloroso degli ultimi suoi di, qui mi giovi la relazione ch'io ne faceva pochi giorni dopo che ci venne rapito.

« Cola giunto, riradde informo (I). Se non che, ristorate alcun poco le forre, com era solito passare da qualche anno con me nel nio eremo di Trobiolo una parte dell'autumo, speró forse ritemperarle tornando all'anre aperte e salutari di quelle pendici delle quali parven innamorato, e che anelara pur sempre di rivedere. »

« È Techiolo un gruppo di case, un romantico passello mero celab fo Tr Ombre dei tutti de degli ultivi, su di un'altura deliriosissima presso il golfo di Saló, che è pate così bella del più hel laro lombardo. Du quella dolce china Intta si domina d'un guardo la romita valletta di Volciano. Un poeta del secolo xvi, ricordandone la sileut amenita, venival porpogonado del descritte dal Gerlaldose, colà dove raccoglio a novellare giocondomente la sua gentile brigata, »

« A sommo di quel poggio, è in verde sito la villa di Gazzane, la patria dell'infelie Boxanio, Al di là, con largo cerchio la fuga dei monti valsabini coperti di molta selva e snarsi di terriccinole e di casali. »

« Da Torino alunque, tutto chiuso nel fermo suo posinero, o cirvo o morto, perivennin, zaro com roi; e risoluto, benché i medici, i parenti, coll'arcano presentimento d'una exentura, s'argomentassero di trattenerto, tutto dispose per la fatale sua dipartita, Dissi fatale, poiché dal treuo che dorea tradurlo sino al lago di Garda, stretti con un annesso i cari fati, questo d' Futtino, disso, che vi do. »

« Fui tosto colla consorte (27 settembre) ad incontrarlo. »

<sup>(</sup>i) Due valenti medici lo assistevano colé, il comm. Boretti el l'ext. Looccio Marova, anoi ceri anucl. Quest'utimo poi lo accompagnò nel viaggio dolovaso da Torino ulle rive del Garda, ne lo lavelava, che allo staccarsi del vapore dal porto di Desenanto per vol, ere a Sub.

« Salito a borto del piroscafo il Principe Oddone, varcammo il patrio lago. Arrivati a Desenzano, e di quivi alla Stazione, v'attendeamno il convoglio, ed al murmure crescente del suo rapido avanzarsi, ci strinse l'anima presaga un senso indefinito di desilectio e di trepidanza. »

« Come il treno fu giunto, pallido, curvo, tremante, non più riconoscibilo, veiliamo scendere da un vagone il dolce amico sostenute le braccia da un medico (1) e dal fidato suo cameriere. »

« Quale trafitta pei nostri cnori! Una carrozza l'addusse al porto di Desenzano, e con lui taciti e mesti rivalicammo il lago, Lo splendido orizzonte, la serena maestà dell'acque, il dolce rico dei colli benacensi, tutto era unto in quell'istante per noi. Appredati a Saló, dove un cocchio lo attendeva, con lenta saltta lo adducemmo al prossimo Trobiolo.

« Come vide la propria stanza quale appunto l'aveva lo scosco anno lacista, e dal verne il sottoposto giardino, « più lungi alla distesa l'ampia scena delle nostre montagne, s'aperesa e coà viva el improvisa letizia, ma pur soffuca di placida maliaconia, che ne commose alle lagrime; e mentre alcune gli caderanio inavervette dalla languida pupilla sempre volta ai colli circostanti, pareva dicesse loro: econo o motire in mesca a cui.

« Posto a letto, chiamato da Firezze, per telegrafo, il nedico della cura, cav. Guanari, sellectio accorrera. Un guardo gli basió per tutta comprendere la gravità del caso; e poicé fiso in quello sguardo. Il finélice parsen interregardo, rasserenanto il volto, gli parló di speranza, e fu gentile piat. Ma le anhascie del respir ono rillentarono, e l'artenne era tanto da dissiparne lo origini profonde. V'era pur quache ripoco; ma cre come il ritiurasi del futto sepra di sé per ritornarsene più potento a flegellare le sponde. I providenti l'irovati dell'arte istessa gli precurvanto tal-volta lunghi istanti di calna ristoratrice; ma non duravano, na una di quelle tregne, la mesta anima aut rasportossi na una di quelle tregne, la mesta anima aut rasportossi.

<sup>(</sup>I) Il ricordato Lop. Majoni di Vercelli.

dolcemente fra le verdi solitudini della valle d'Usseglio, la valle de' padri suoi; da quivi all'Alpi nevose che la circondano, e nell'estasi di quelle care parvenze, la sua lenta pupilla si ravvivo; poi come tocco dall'antica fiamma, con ispirato accento venivaci narrando le fiere e solitarie Iotte fra gli arditi viaggatori alpini e la selvaggia natura c gli elementi congiurati a travolgergli negli abissi. E poichè blandamente l'ammoniva, temperasse l'ardore del suo racconto: lasciate, lasciate pure, mi rispondeva, nè cessó che declinando la fronte come oppresso dal cumulo di quelle immagiai solenni dell' Alpi native, »

« I lampi estremi di una mente poetica e gentile parevano spegnersi nel ricordo delle patrie montagac, che ne avevano tante volte ridesta la divina scintilla. D'allora in poi la battaglia crudele tra la vita e la morte l'un di più che l'altro s'aggravó; e noi raccolti alla sponda del suo letticciuolo, vi assistemmo con istrazio dell'anima, impotenti a lenire quelle ambascie dolorose, ch'ei soffriva con una calma rassegnata e mestamente serena, finché al primo di ottobre, passata l'ora prima del di, colto da fiera sincope, spiró fra la nostre braccia, »

Ret.

« Cosi a noi fu rapito per sempre l'incomparabile amico, a tutta Italia una gloria nazionale. Dato a' suoi figli Irrotato e Giacixto il triste anaunzio, venivano da Torino (3 ottobre) per lo trasporto dell'amata spoglia, che secondando le paterne brame, dovevano deporre nel domestico sepolero. »

« In sul mattino del giorgo appresso, seguito da molto popolo, dalle due bande musicali di Saló; dai figli stessi, dalle civili rappresentanze del luogo, fu condotto ai limiti di quella terra, d'onde il convoglio prese la via di Descuzano. Per tutto il cammino le lagrime, fino a quel puato mal raffrenate, mi scoppiarono così dirotte, che vergoguava io stesso di quel mio piangere, ia mezzo al funebre corteggio, come un fanciullo. Ma non potei trattenermi; ed al peasiero che per quelle pendici, per quelle gioconde vie, ch'egli un giorno godeva trascorrere lictamente con noi, l'accompagnava alla tomba, il mio cordoglio traboccó, »

 Addio per sempre, dilettissino amico, e fino a che la potenza dell'ingegno, il soavo candore dell'anima intemerata, la squisitezza degli alti sensi, e la profonda gagliardia del possiero saranno in pregio fra noi, sia benedetta la tua geutile memoria.

Era il Gmanno d'alla slatura, di complesse forme, un po'curro per l'abitulaire contratta nelle lungles ore al tavolo dedicate; ampia e serena avea la fronte, ed il follo sopraccipio contrastana cull'incifibile dolevera del grando mobilissimo a seconda degl'intimi aft-tit, una irradiato pur scuppre d'una linco soave e caracevelos. Sorrichest era il labitro, il conversaro piarevolissimo, disinvolto, rallegrato tull'argunia scappre gentirie, edula versetta fecilità della nativantia e contrasta, prima per lo di merca nella equicinativantia e contrasta, prima per lo di affatiele, di simpatico, di attrasente, spirava in chi appena lo avvicinasse il rispette e l'amore.

A venlisei anni spoava Maxiva Tunkuttu, e n'aveva sette figli, tre dei quali sollanto a lui sopravisuiti; fra questi, il conte car, Ironouro secretario ne' Diesaleri mantiiani, uomo di eletti sensi e d'animo gentile, che radunati con mesto amore gli scritti letterari e i documenti preziosissimi del padre, dato loro un ordine sindetico, il sente cone seare caso, memoria non peritura del caro estinto.

D'alto pregio sono le carle diplomatiène da lui rinvenute fu gli scritti di un tonno, che nella storica et dell'italo rinorgimento fu tre valle Ministro e grande intorico egil stesso. Fores varramo un giorno a rompere su alcumi fatti dell'età presente, quelle tenebre che i pusilii non vorrebbero pur tocche. Nei qui possa a meno di rendere al conde irostoro pubblici ringraziamenti, per avec conceduto che prosenti Memorie si confortassero di quelle rare testimohianze del perdutto genittore e delle cossi italiame del tempi suoi.

Delizia del trapassato era negli ultimi anni suoi il maggiore dei figli d'Irrolato, un amabile fanciulletto che porta il nome dell'avo, comiè a sperare ne rediti la mente ed il curre. Del ISTS rimaritavasi il Gunvano con Transa Gossona, che padre il fece di altri sette fichi: fra questi ultimi, il cav, avv. Guanzo professore dell'Istituto industriale di Torino, e Tonanzo più hennete dei bersaglieri.

Da giovinetto, come vedemmo, assaggió la sventura; ed essendosene lamentato collo storico Carlo Botra, « i casi » umani (gli rispondeva) sono pur tristi, ed i suoi sono

 tristissimi, caro e pregiato signor Chranto: ma sia riugraziato Iddio, ehe non superano, come odo, la sua co-

stanza. Poi vengono i conforti degli amici, ed ella ne ha
 molti, tra i quali voglio essere noverato anch'io. Le au-

» guro contentezze eguali alla sua virtii. »

Ma detle sciaçure la più crudele per lui fu quella di vedere talvolla rimeritale le sue beneficeure colla ingratitudine, la quale però non valse ad attutare un istanie quella sua larribeza d'ariano, che le aquestie della fortuna da lui pravechie volte soppertate 01, tentarono indarno di rattenere. Fare del bene, farlo in guisa che non venisse menonamente offico il dieltento frierio del sovreundo, non era un obbligo per lui, ma un hisoguo, un sestimento del convee quante volte non video l'emedetto da povere famigliude, che più fardi non ricordavasi d'aver sottratte alle facite sofferente della miseria!

Era simile in questo alla sorgente, che sepolta fra l'erbe, serpeggiando romita, dimenticata, le riconforta, e le cui traccie non appaiono che dal rigoglio del prato, ch'essa rianima sonza essere veduta.

Antonio Gazzoletti è morto (ГАлелии gli seriveva<sup>(3)</sup>).
 Era stimato giureconsulto, era patriota animoso, pati pri-

(1) CIBRADIO, Versi

Ora di questo omal gia lungo giorno,
Nenlis di potenta la dura sferza.
L'obbi stimolo al fare e non a scorno.

(2) Lettera 29 agosto 1505.

\_\_\_\_\_

gioni ed esilii, ne'quali molto perdette del suo patrimo-

» nio. Fu l'uno dei più eleganti poeti d'Italia nostra. I soli » due dolori, che lo travagliavano morendo, erano vedere

» il suo nido natio restar sotto l'austriaco; vedere sua

» moglie restar sotto il peso della povertà con una madre » vegchia e cieca. Si potrebbe egli speraro col valido mezzo

» dell' E. V. di potere in qualche modo soccorrere ai bi-» sogni della vedova disgraziata del Gazzoletti i Credo che » anche l'Italia, che amava quell'homo integerrimo e quel

» anche l'Italia, che amava quell'itomo integerrimo e quel » valente scrittoré, gliene sarebbe grata, e gratissimo poi » gliene surebbe chi le scrive questi due versi. »

Poco appresso la vedova Gazzoletti ebbe dal conte sull' Ordine mauriziano una pensione.

Usciva un giorno in veste monima l'elogio di regalersona apolestata negli utilimi rivolgimenti. Conosciato l'autore, che sotto quella teneva onorvode posto a lui dall'italo governo riconfermato, gi fiu sospeso l'utilicio. Ma la pena ricadera sui molti ed innocenti suoi figli. Non ei colle di più, perchè il Cimanato danto in afficendasse da ottenegli che tutto venisse dimenticato, e perdonate gli fossero quelle postume aspirazioni.

Pochi giorni prima della sua morte, una lettera del veneto professore Caccarrir lo supplicava proteggere l'istanza fatta al Ministero della marina da una povera vedova veneziana, per un po' di pensione, L'ottimo Cananno, prevedendo poco buon esito a eagione dell'emunto erario, accordó subito all'infelice sull'Ordine mauriziano un largo sussidio 19,

Ma toccar qui, foss'anco per sonmi capi, delle sue beuevolonze, torner'bbe infinito; e forse a lui dobbiamo se il Goaux, vinto alfine dalla solitudine desolata in cui vedevasi abbandonato, infinuti gli attrezi delle geologiche esperienze, non disperasse della scienza medesima cui volgevano le sue tenaci meditazioni. Ma udiamo lui stesso (2).

Lellera Gan, 10 morro 1871.
 Da un frammento delle note autobiografiche inedite del prof. Goansi, gentilmente da lui comunicatemi con lettera 8 agosto 1871.

XEL

Questo lungo periodo d'isolamento venne interrotto
 da due memorabili visite, Quella del conte Luna Chrando
 nel 1860, e quella di Garibaldi nel 1862. Il primo era
 stato tre volte Ministro.

 Entrato nella mia modestissima abitazione, prendendo il » tono e la familiarità di un vecchio amico, mi richiese di » poter vedere alcuno de' miei esperimenti e de' miei pre-» parati. La sua visita chbe per me conseguenze altamente » benefiche, » Indi narrato dell'amicizia contratta con Fra-DERICO BELLAZZI, secretario allora di Garibaldi, che gli profferiva i mezzi per visitare gl'itali vulcani; degli esperimenti fatti innanzi agli accademici torinesi ed al principe America (1862); del viaggio italico di cui venne incaricato dal ministro Natora; dell'oblivione in cui venne lasciato dai posteri Ministeri, e del come potesse pure in qualche guisa procedere negli esperimenti, « di tal fortuna (qui aggiunge) » vado interamente debitore alle affettuose sollecitudini del » conte Cibramio, sempre alla vedetta perché non gli sfitg-» gisse occasione alcuna di potermi giovare; e i suoi be-» neficii, che arrivavano sempre non chiesti e non preveduti, acquistavano grandissimo pregio anche pei modi nobilis- simi con cui erano fatti, e per un ecrto particolare profumo di sauisita gentilezza, v

lo non ardisco mettermi dentro alle secrete cose, indetrarni nepfitnim penertial dia peologia, conzegiosamente affrontati da Paono Giunus, Ai dotti l'ardua senteura. Mi il potente aussidio dal Camano prestato a un intelle lo italiano tutto volto per lunghi anni alle investigazioni di un profondo misbro, la formatione primitira digli cosri, arrà sempre quelche cosa di nobile e di grando, come lo scopo cui tendevano e tendono tuttavia le ardimentose ricerche di Paoto Giusta.

 Bellanzzi, Naroua e Cinnanio (così il Gonzy) non potranno vedere il libro, che fu in gran parte il frutto delle loro all'ettuose premure; e se qualcuno sentisse il hisogno a di dividere con une verso quelle anime generose il sentimento della mia grattudine, altro più ono potrebbe » fare, che deporre un qualche fiore sulla pietra dei loro » sepoleri (1), »

Veramente la rara bontà dell'animo di Linoi Cinanato era fatta proverbiale: ed a ragione il Pratti, rispondendo n pochi e melanconici versi che gli aveva mandati, « lascia ad altri » gli diceva « codeste ubie :

> Cozli il flor dove nance, o mio Cuntario : E nel secolo tuo decimonono D'altro non ti pentir che d'esser buono (2).

La sua dolce e liberale natura, la specchiata sua lealtà, la sua dottrina, lo facevano da tutti desiderato, d'onde la mole sterminata delle suc relazioni epistolari, chichbi a lungo fra le mani, nelle quali figurano cotanti e si eletti ingegni dell'età sua. Fra gli amici e tra i suoi corrispondenti s'annoveravano l'Amani, l'Aleardi, l'Aporti, l'Aspieni, PROSPERO e CESARE BALBO, CARLO BOTTA (lo storico), il BARATTA, IL BERSEZIO, BAGGIOLINI, BONAINI, BUONCOMPAGNI, BERTOLOTTI, BOCCARDO, BONAFOUX, CAMILLO CAVOUR, il COL-LEONO, IL CASATI, CANNA, CITTADELLA, CAPPONI, CAMPORI, COLLI, CANINA, ROBERTO e MASSIMO D'AZEOLIO, DARORMIDA, Della Marmora, Fennucci, Farini, Giovanetti, Costanzo GAZZERA, GALLENDA, PAOLO GORINI, KHONER, ADOSTINO LASCARIS, POMPEO LITTA, GIUSEPPE MANNO, MENABREA, IA marchesa Masino, il Matteuggi, il Nigra, il Peyron, i due PROMIS, PIETRO PALEOCAPA, PINELLI, PETITL PRATI, PEZZANA, Ponza, la Pionocciii, Riberi, Rattazzi, Regaldi, Diodata ed ALESS SALUZZO, DEPEND. SACCIII, GIOV. SPANO, LODOVICO SAULI, FEDERICO SCLOPIS, NICCOLÓ TOMMASEO, II DE TIPALDO, GIAN PAOLO VIEUSSEUX, VERME, VALLURI, VEOEZZI, ed altri egregi (ché troppo a lungo la serie çi condurrebbe) non tutti, dal lato politico e religioso, delle stesse convinzioni, ma tutti benemeriti all'arti, alle scienze ed alle lettere nazionali. L'ingegno è cosmopolita,

« Stanziando qui fra noi il celebre Verner (così un giorno

KEL

<sup>(</sup>I) Gozini, opera citala. Prefurione.

<sup>(2)</sup> Da un'ottava di risposta ad altra del conte.

gli seriveva Myssyno p'Azzotoj) © chiamatori n ritrattare - S. M., ho voluto fargli conoscere le illustrazioni dell'artie e del parse. Mi permetta di presentargli pure una delle più » notabili celebrità della nostra letteratura. » Tant'era la estimazione che n'averano i più illustri de unoi concittadini.

Soavissimo conforto gli rifornava il seutimento dell'amicia: e quanta ne ponessio in quedi spiriti gentili che ne ranno l'orgetto, lo narrino lo fratellevoli corrispondeure nelle quali versando la piena degli amini flotutti, si dividerano fra loro le gioie, le sporanze, gli affauni della vita; riembio affattistoso, che raddoppiava le comuni lettice, e che santificava, deposte in seno all'amico, le sofferenze della sventura.

Eppure, salito in alto, l'essergii amico non fu talvolla seum soveptic venisee, rome suod diris, unifratto, L'intepertino e delicato Rowax me fu pusto amaramente, ed a studio evitò qualche volta la frequenza dei soliti convegni. Il buou Ganamo ne feve lamente, « Nou farmi il corruccito (gli vispondeva) non mi usei di mente l'amor too. Se tu aspessi quante voci si sparsero per Milano interno al unio deslino, e quanti semiei, o, per dir megio, invisitosi mi deslino, e quanti semiei, o, per dir megio, invisitosi mi estimo del medio del medio del conse un a latte potivo di medaglie, di croci, di ciondeli come un allare votivo del

Il Cananao, come dicemmo, era poeta. Con quella temper squisita ed appassionata, come non esserlo Il Molto a proposito lo Sunorsa avvertira © parecchie pagine severe dell'Economia politica sparee di qualche fore poetice pittalovi quà e la quasi a renderle più legziadre. Eran simili a quelli, che sorgendo appiè di qualche grave monunento, colla fintastica splendidezza dei loro colori ne temperano la graviti (9.)

J374

<sup>(</sup>l) Lettera 96 maggio 1831. Torino.

Lettern II aposto 1934. Milano.
 Schoste. Crani bisografici del conte Loter Canastro.

<sup>[4]</sup> CHRARIO, Economics political Edia, st. Torino, per Fortana 1842, p. 264.

\* pagine) che ci schida ad anetti più sansiin e più \* di que che ci vengono solamente dai sensi; affetti che

di que che ci vengono sommente dai sensi, anerii che
 volano alla sorgente d'on le sgorga il bello, al fonte onde

» zampilla assieme colla vita, la segreta norma del giusto

» e del santo: affetti che incatenano anima ad anima; che » sentono come di queste parziali armonie si formi quell'ar-

 monia universale, quell'amore che mente ed anima è di tutto il creato.

Ne'suoi poetici componimenti è dolcezza ed armonia, come eletta n' è la forma e scorrevole il ritmo. Non reco ad esempio che pochi versi;

> Non così cara al cigno è la pacata Azzurra acqua del l'ago ond' esso ha vita, Come dolce è II desto che a te m'invita, O fra i mirti del cieto ombra beuta.

Torva non è, non ha sembianza lugrata Questa morie ch' io veggo: a me fiorita Appar di vezzi, e con la man socrata Ura ridente eternita mi addita.

Deh acendi, o bella, allor che d'occidente Gli estremi arrurri seni, e l'Alpi oscure Imporpora coi raggi il sol cadente.

E questa prima ottava del canto , la Rosa dell'Alpí :

Gia la rosa dell' Alpi era avenuta.

E liculii peso dallo stel pendea; Bella, col giorno al par nata e crescinta, Par col cader del giorno ella cadea. Per l'aria intanto tembrona e muta. l'a concento di duol mesto si ergea. Era dell'anne innanorato il canto. Che all'annica offerian l'ultimo ponto.

Appassionato com'era da suoi giovani anni per l'arti belle, che furono il conforto dell'intera sua vita, più che semplice dilettante, n'era dotto conoscitore. La collezione de quadri suoi può tenersi la più distiuta fra le private della sua città, come poche raccolte d'autografi nazionali e forastieri potrebbero alla sua paragonarsi.

Radunó codici, miniature, marmi, ceselli ed altri eletti eimelii dell'arti e delle lettere, sicché l'estetico e intelligente collettore manifestavasi al primo eutrare nelle artistiche sue stanze.

Come scrittore politico, amava i corti periodi e lo andra-ene diritto allo scopo seana tanti complimenti. La sun frase per altro annunciava l'educato alle grazie dello stile, come il complesso dei suod discossi rivelava un intelletto, che alle divagazioni allettatrici preferisve quella stringenta arqueuntazione, che trancho la propria forra dalla chiarezza e dalla semplicità, ti costringo a seguitarne il corso ed a penare.

Qual deputato nelle Camere nazionali, la sua parola era parca e misurata, e non pertanto cloquente, non già dell'eloqueuza empirica e teatrale di alcuni, che come fuochi pirotecnici, scoppiettano (mi si passi la frase) per un istante, non lasciando nell'aere che poco fumo; ma di quella che fa meditare: quindi non periodi ed imagini smaglianti ed apparato, che sentesi loutano un miglio, di amplificazioni che rasentano i finali della musica moderna. Esso non tuona, non balena, non ischizza scintille; ma in lume temperato ed eguale mostra quella che gli pare verità, e che quindi vuole ch'altri pur senta. Fu in lui notato lo spontaneo concetto e la freschezza della mente non mai trascinata dallo faccen le cancelleresche a farsi burocratica, e che dalle sedute del Parlamento passava tutta lieta e serena agli studi eruditi ed alle indagini medievali, come un sollievo dell' intelletto.

Gli fu di grande soccorrimento il vivere solitario da gioriantto alla operozità degli studi: il non escere passato dalle angustie dignitosamente sostenute, di una più che modesta fortuna, con subiti guadagni a subitanea opulena; l'aver condotta una vita splendisia d'intemerata poverlà; l'aver aborrito, quand'era Ministro, da quelle arti che toccano la corrutione. Vinano unuini si subito ingeguo, ma pronto a tutto, pur che venga esercitato, non importa il come. Nel Cibarato invece fu guida unica e sola della mente e del cuore, la lealtà.

Come istorico, coavinto che il suo mandato fosse debito di coscienza de donce, inetto massimo cra per lui di porre innandi i fatti quali erano, lasciando che i corollari uscissero dall'evidenza dei fatti istessi. Devoto alla dimastia del suo re, ne lociò le foderoli gesta, ed avvolae di eloquenti silenti quelle de non risponterano (poche per avvolutra) al candore dell'antina sua, diverso in ciò dai serviti che della fana non lo coltuse, non ba albormatoti, ance coscordo negli nani, facevasi più laboritoso, coardinado la spicitata della sulla coma colla serviti della forma colla serviti della forma colla serviti della socia con la coltuse, non ba albormatoti, ance coscordo negli nani, facevasi più laboritoso, coardinado la spicitata della social con la coma colla serviti della social sulla della social sulla social sociali sociali della sociali sulla della sociali sulla sociali soci

Per le fante e lodate opere sue, fu membro dell'Istituto di Francia, dell' Accalemia di Vienna e delle più insigni italiche e forestiere, delle quali sarebbe soperchio anche il solo e rapido cenno; ma che più monta, parecchi de' suoi volumi veniano tradotti ed enconiati dal difficile straniero.

Como cittadino, amó la patria del piú ardente amore, e la seria por tuta la vita: e amanirava la oplendida cielo, predilegeva i saoi monumenti, le sue tradizioni ch'egli raccolse el illustr\u00e3. Adoreva la sua terra natala. Il suo vecchio l'Piemonte, di cui fu certo lo storico più coscienzione e più prefondo, di stava a cuore come una sacra e la ineffabile memoria. Mi ricordo ancora lorchè un giorno, chio passeggiara seco biu, verso il tramonto, l'ampia vi adi Lungarno, ovi volando il suo pensiero ai delci citivi di Superga et alle quiete e delci acque della Dora, l'occhio intento gli si emoirva di lactime.

. . . . . e al ciglio alzata. Stupia la man di ritrovario molte (1).

Non pertanto nessuno più di lui fece plauso al grande concetto, ora fattosi realtà, della patria italiana.

(1) PINDEM :NIT. Sermonf.

XEV

Come uomo di Stato, fermo in ció che il vero non fu mai di un partito, come nol fosse più nell'una che nell'altra delle frazioni parlamentari di centro, di montagna, di estrema destra, di estrema sinistra, cercava nella sua coscienza e nell'intuna ragione delle cose i suoi criterii, le norme tella sua contotta, la ragione de suoi convincimenti.

Fu tre volte Ministro, d'illibatezza piuttosto unica che rara: c di modeste fortune (come dicemmo), tre volte usci di Gabinetto com'era eutrato. Felice quella mazione i cui Ministri ne imitassero l'esempio!

Ecco l'uomo che abbiamo perduto.

Quasi al termine della vita, nell'intima soddisfazione di aver fatto il suo dovere, pregustava la pace di un'altra e più serena esistenza col sentimento di non averla demeritata, ond'egli scriveva:

> Se guardo al fine della mia aperanza, Vergo che a une d'intorno il tido mutore, E ch'ol re al poco viver che m'avanza, Traspare il premio a cui sospira il cuore (l).

Con um specie di mesta voluttà, coll'istinto doloroso di chi negli anni candenti ricorre col pensiero all' età gio-vanile, accarezzava le delci reminiscene del tempo che più on era. Eppur quell'usono, nella culma aspettazione del proprio fine, non arqueté l'intelletto. Serisseancera e meditó, finchè l'angelo della morte non ne chie colle fredde sus si spenta l'ultima scintilla. Fiu come raggio del sole cadente, cui sembra incresca lasciare le ciuse della rupe, finche tutto il grandi astro non sia disesso.

L'infausto annuncio della sua dipartita fu grave a tutta Italia. Nontuosissimi funerali ebbe in Torino per commissione del Re, cui s'accoflicvano le rappresentanze civili, politiche e letterarie, di tutto il passe: altro a nome dell'Ordine mauriziano veniva celebrato, mentre la Giunta municipale di Torino, con suo decreto 22 novembre 1871, de-

(1) Cinnanto. Verni.

Sec.

liberava che per ossequio alla sua memoria, la via di Borgo s. Donato appo la Doragrossa, venisse denominata la Via Cubarbo (D. Erano patrie, solenni ed ufficiali manifestazioni del pubblico dolore.

Ma in quelli che la contristata repubblica di s. Marino gli decretava, era tale una delce ed intima espressione di amarezza quasi domestica, che ne accresceva la mestizin.

Chiusi gli ufici della Reggenza, chiuso il teatro come in un giorno di alfo fariot, trasca mato il popolo al tempio di s. Marino collo sconforto d'una famiglia rimasta orfana del padre; e nei silenzio desolto delle sare volte ricoperte di gramaglie, fran gli accolti alle tristi esequie, una voce fu intesa, ed era quella di Mansuo Farront, che a nome dei suoi cittadini, salutando per l'utima volta il caro estituto, ne celebrava con eloquente e commossa voce le inefibili virità 0. E forse a quella voce nel silenzio della tomba, lo ceneri di colui chi avaa sentita viente l'accertità della sconoscenza, esultarono riconfortate dal più gentile degli unani affetti, la gratituline.

FINE

<sup>(</sup>I) Anche Viù, grossa borgata e capo di Mandamento, cui fra gli silri comuni, è sottoposto Useglio, desiderò che la maggiore sua piazza avesse nome dal conte Cusanto (decreto municipale di Viu, 21 dicembre 1870).

<sup>(2)</sup> L'elogio funebre fu pubblicato nell' Album, che a segno di lutto s di grato animo, pubblicavano i Reggenti di s. Marino per la morte del conte. — Firenze per Civelia, 1871.

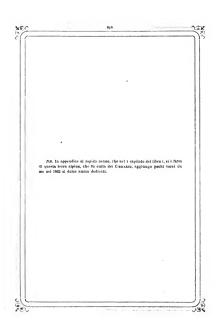

# USSEGLIO

hi del placido tuo nido gentile

Sevar i coli mi guida in seno all'Api?

Tra il fantastico orece del sacro olmeto
Chi m'addita, 'l'alta-d'il Sui modil prati
Di cui tutta ai abbella e si ricrea
La leggindra Saletta è Tarduo sasso
Che all'impeto crescente abbandonato,
Con immenso fragor percipitando,
Qual gigante conduto in sull'accazurri
Dell'etere silente e luminoso,
Dondo tanta letiria al cor mi viene.
Addio cup foreste, addio romiti

(1) La Cappella degli Olmi. — Caratt. Dizionario della Sardegna. t. xxm. Ussegtio. (2) Cincano. Descrizione e Cronaca d'Usseglio. Torino, 1862. — Fran-CESCRETH. Letters. ccc. Pelaghi, e valli interminate e fughe Di monti eretti al ciel, che di lontano Si perdono con lui. Tra la solenne Maestà delle selve insiem conserte Veggo i bruni tuoi fianchi, o Moncivrario, Salir sublimi, e voi ripide, acute Vette memori ancor del santo veglio (1), Che forse irato a la servil catena Onde l'armi straniere avean recinta La sua libera terra, e poi che nullo Veden furor nei calpestati, e morta La vergogna e l'ardir, salia sdegnoso Tra voi cercando un eremo, e loutana Dalle imbelli viltà, libera tomba, Al piover lento della casta luce, Onde son pie le solitarie stelle Alla terra che dorme, il viandante Ne vede errar la pallida fantasima Sui pinnacoli eccelsi e disegnarsi Per l'acre deserto, e come un giorno Il vegliardo solea, la destra antica Levar benedicendo, O pellegrino

Spieto dell' Alpi, a la rotahil Soma Mesto rigurada. Vedi I' Bom, che vinto Iu na rarano pensier, asperbamente Danto a chiava dell' anima seportamente Danto a chiava dell' anima seportamente Iu lata tra par che libri, e vieti Alla granda infelice assiderata I' una aperana che le vien recisa. I' una aperana che le vien recisa. I' una aperana che le vien recisa. I' pina parenti note e di crusicii Schemi finir la miseranda Iutta. E un mistero comprende E un mistero contro comprende E un mistero contro dell' controlle dell' controlle e un mistero controlle e un m

(1) Giovanne di Rivinui, sollitario del secolo z

Di sguardo serutator l'acuta possa. Digli che primo non dovea la immensa Gioja destar de la fatal promessa: Che libertà di popoli redenti Mal si arresta così : che invan presume Di tanta fiamma, che nel cor ci pose, L'impeto trattener.

Ma tu che in belle Pagine vesti di leggiadre e care Immagini, e di vita e di pensiero ll mesto incanto delle tue contrade (1), Dolce amico, m'apprendi il flessuoso Commin che lungo i tremuli cristalli Della Chiara ci adduca @ e dentro ai queti Avvolgimenti delle sue foreste, Ve'come in alto serpeggiando, i lati Dorsi viaggia, ed or s'adima e perde, Or da lunge rianpar quasi un'errante Candida benda, Maestoso ascende Dai profondi valloni e dai sonanti Spechi un frastuono, un murmure perenne Come d'acque cadenti occulte e cupe. Oh la Stura l La giù, dentro le nere Voragini ripiomba, e il grave tonfo Desta un eco lontan. Ch'io la contempli: Che l'anima s'inebrii ed assapori, Di quest'onda selvaccia ai fieri massi, L'arcana voluttà de' suoi deserti.

Ma di ciel più diffuso e più sereno Veggo aprirsi il grand'arco, e sorridente Di sua vergine luce una convalle Bellissima apparir. Siam giunti alfine,

<sup>(1)</sup> Opera citata,

<sup>(2)</sup> Fiumicello che irriga l'altopiano della valle.

Eccoti Usseglio. A te già il cor lo disse, A me la gioja del tuo sguardo, lo seggo Fra le molli ombre tue, sui lieti margini Della fonte, che in rivoli d'argento De'paterni tuoi campi il verde imbruna, Ecco il largo Pianeto e del Chiaberto L'umile ostello, e via per le silvestri Pinete in sen di taciti boschetti. Quasi timide aguelle, i biancheggianti Casali, e degradar le vaporose Lontananze di colli e di montagne Coll' estremo orizzonte insiem confuse. Tutto è silenzio qui; pur dai cadenti Ruderi delle torri e dei castelli Emerge il suon de le memorie antiche; E i duri eventi e le guerresche imprese Narra de padri tuoi, quando le insegne Del Conte Verde sollevaudo, ai fieri Scontri del campo esercitar le spade (1), Donde il sangue gentil del tuo Guglielmo. E della valle i reggitor (2). Ma un nome Qui li vince; qui un palpito risveglia Di superba letizia - il nome tuo,

<sup>(1)</sup> GIOVANNI E GIOVANNITIO CIDERARI d'Usseplio, che solto le bandiere d'Asabo ve, firence con August de Canalast alla presa di Gen del 1753.

(2) Nob. Bartoto sono sissiono d'Usseplio Questo dei 16 3). — Ginnattonio Costanto e Ginnattonio di Perspis Questio dei 16 3. — Ginnattonio di Respis del 1811. — Ginnatto e Ginnattonio di Perspis Ginnatto dei Perspis della seconda meth dei recolo avia al principiose del 181.





# DOCUMENTI

I.

Inedita Relazione di Carlo Alberto, posteriore alla prima da lui scritta nel 1821, sulla rivolta piemontese di quell'anno.

Testo originale (1)

Ad majorem Dei gloriam!

Voici dixhuit ans que les événements de l'année 1821 se sont passés; depuis lors je dois crore que les passions s'étant amorties, la verité a dû se faire jour au miliou des celemnies de toutes sortes qui furont enfantées par l'esprit de parti, par les intérêts privés, et par les amours-propres froisses; je deis espérer qu'un jugement suivant l'esprit du Seigneur aura remplacé les opinions errenées. S'il n'en est pas ainsi, je ne cherche point à me disculper; je ne pourrais le faire sans dire du mai de plusieurs, sans relever des faiblesses; je persévérerai constaminent dans l'attitude impassible que j'ai prise; mon coeur ne contient aucune espèce de rancune contre personne au monde; ma bouche, à moindre d'y être forcée par mon dovoir, ne prononcera jamais le moin blame; puisse-je n'avoir toujours que des éloges à faire de ceux qui se dechainèrent le plus v:elomment contre moi. Benissant la main do Dieu dans les événements de ma v.e tels qu'il lui plait de me les envoyer, les pou de mots qui suivent n'ent pour but que de retracer quelques faits pure-

<sup>(1)</sup> Dall'Archivio Cabrario.

ment personnels, dont le lecteur tirera les conséquences qu'il croira.

Jo fus accusé de carbonarisme : j'aveue qu'il eût été plus prudent à moi d'avoir la bouche constamment fermée sur les événements qui se passaient sous mes yeux; de ne point blâmer les lettres patentes qui se donnaient ; les formes judiclaires, et administratives qui nous regissaient; mais cos sentiments de ma jeunesso sont ceux qui se sont toujours plus consolidés et épurés en mon coeur, et que depuis mon avenement au trône le fais tous mes efforts pour diriger au plus grand bien de notre patrie; en y établissant un gonvernement fort, basé sur des lois justes, et égales pour tons devant Dieu; en mettant l'autorité royalo à l'abri de graves erreurs, d'injustices; en lui faisant renoncer irrévocablement à s'immiseer dans des faits uniquement du ressort des tribunaux; en montant une administration à l'abri des intrigues, des vues personnelles, dans un esprit de progrés raisonné, mais constamment progressif; en facilitant, en encourageant tous les genres d'industrie; en honorant, et récompensant le mérite dans quelque classe il puisse se trouver : en formant une armée qui puisso être à même de souteur l'honneur et l'indipendance nationale avec gloire; en mettant dans l'administration des finances une regle, une economie, uno intégrité, et une sévérité telles, que nous pussions être a même d'entreprendre de grandes choses, ot en mome temps de soulager le neuple ; en montant les choses de façon à ce qu'il ait chez-nous une liberté pleine et entière, à moins que l'on ne veuille faire le mal.

Voici six faits qui répondent au reproche de earbonarisme.

1.º Inse carbonari et autres sechares de cette capèce s'engagent pols sermentes les plus torribles à la destruction de l'Austiet du Troine; ils out la lanne des princes, de s'obligant par leurs mêmes extruents à les poignarder toutes les fois que no leure commande pour arriver à leurs fins, que et la république. Comment donc alors de la monte et un notive d'ou qu'un réces jourque la prince jouis, et qui avait déjà un tils, oût pu s'atilitée à cua, embrancer leurs maximes et parlager leurs desirés.

2.º Les procés politiques faits à Turin et à Milan n'ont pu, malgré toutes les investigations dirigées contre moi, nen produire.

3.º On soit quo pen avant nos troubles, de nombreuses mystificamon liberates furent dirisées contre diversas personnes: men fils anné vensit de naître depuis peut on fil arriver pre-que ju-que sous nos fenétres les capuems chantant processionnellement le De-pro-

15.33

fundis pour la princesse de Carignan, qui venait de meurir; en salt aussi qui dirigeant ces mystifications; certes ce n'était ni une preuve d'affection, ni une marque de complicité que l'en rue donnait.

4.º Lors de la rébellion des étudiants, qui preceda de peu l'insurrection, je me portai de suite au palais du roi pour lui effrir mes services.

5.º Du moment que la révolte éclata je fus presque continuellement auprès de lui, m'employant de mon mieux pour aou service, ce fut moi qui le prévint du rassemblement armé de san Salvario ; ce fut moi quo l'en enveya partout eu il y eut du dangor à courir; c'est ainsi qu'au pribeu de la puit je fis le tour des casernes pour surveiller ce qui s'y passait, pour rappeler et ranimer les sentiments de fideblé et de dévouenceat. Ce fut ainsi que lors de l'insurrection de la Citadelle on m'y envoya pour chercher à faire rentrer les troupes dans le devoir. En m'en approchant, un capitaine du l'iémont Royal me prevint que l'on venait de tuer un de ses soldats; je ne m'en avançai pas moins au milieu de la foule jusque centre la porte, mais elle resta fermée; la garnison était sur les remnarts en état de défense, et me recut unx cris de pure la Constitution, aux quels je répondis par celui do rive le Roi : en veulut saiser la bride de mon cheval, mais je me degageni. Le refus de l'entrée, cette réception, et l'assassinat du colonel Des-Geneys, que l'avais fait entrer dans rette place an moment des troubles pour y prendre le commandement des deux compagnies de notre corps qui s'y trouvaient, ne sont certes point des preuves que les révolutionnaires me regardaient comme leur complice.

6.º Lorque l'abdication ent lieu, de quels meyens es out service compirateurs contre mo? Des mêmes absolument que centre le roi, c'est à dires de l'insurrection du peuple, des hardements de la reviolt nomazant les plus grande descartes, Or mon abon fut alors encounted de personnes de tous les parties une deputation des Services de vites y terrorism en suppart d'arcetier au cieder des nes noments sinàters en seul des révoltés mu crapeler des services de vites y terrorism des supparts d'arcetier au rappeler des serments, ou seulement même des seguiernests?

Je fisa accue di avoir conspiré. Celà n'est pu être à moiss que mà par un sentiment plus noble et plus eteré que celui des carbonari; j'avone qu'i est été plus prudent à moi de me taire, maigré ma grande jeunesea, lorsque j'esteudas parfer ile guerre, du désir d'augmenter les états du roi, de contribuer à l'indipendance italieune; d'oblemr au prix de notre sang une force et une étendue. do territoire qui pût consolider le bonheur de notre pays; mals ces élans de l'âme d'un jeune soldat ne peuvent pas encore être désavoués par mes cheveux gris. Certes en ce moruent je ne voudrais aucun fait contraire aux maximes de notre sainte religion; mais je le sons, jusqu'à mon dernier soupir mon coeur battra au nom de patrie. et d'indépendance de l'étranger. Si j'eus pu désirer pourtant que notre bon roi Victor Emanuel nous cût ordonné de marcher aux frontières; qu'il m'ent mis à même de donner de grand coeur ma vie pour lui acquerir quelque gloire, les choses changèrent absolument d'aspect au moment de son abdication. Tous les prestiges les plus séduisants disparurent, un voile lugubre couvrit tout le pays, toutes le les âmes elevees se sentirent glacées, et moi si jeune, abandonné en co momont par tous les bommes de poids qui dangement l'administration, qui crurent justement devoir se retirer, jo me trouvai seut, pour ainsi dire, devant une révolution de carbonari. Jo devais sauver la famille royale, la capitale: J'etais responsable devant Dicu et les hommos do l'independance nationale, qui pouvait i-tre gravement compromiso par la moindre fan-se demarche envers l'etranger.... Notre nouveau roi so trouvait dans les mains do la puissance quo le parti révolutionnaire cut voulu porter l'armée à attaquer, et les souverains des puissances du nord se trouvaient près do l'Italio réunis on congrès. À la tête de l'État, je dus voir quo nous n'avions absolument rien do co que était indispensable pour entreprendre une campaque; que si même notre bon roi Victor Emanuel cut été à notre tête, que nous n'aurions pu, dans l'état que nous étions, que sacrifier notre pays, et que les transports politiques des provinces italiennes qui nous onlourent, se seraient roduits en grande partie en vers et en vains discours emportés par 10 vent. J'annuis protondement le rorVictor Emanuel; je devais fidelité à son successeur. Du moment que l'abidication fut signée, ma vie lui fut vouco I escortai moi même à son depart la famille reyale, et je m'occupat avec rèle à tont disposer de facon à pouvoir executer les ordres du roi Charles Felix quels qu'ils enssent pu être, et à cet effet je fis passer ma familie en France. Voici sept faits qui repondent à l'alteration que le tus à la tête du mouvement muliture qui eut heu-

1.º J'accordai une amnistie aux officiers qui en firent partio, ce qui était constater quils claient compables, aussi s'en plaquérent-ils amérement.

2º Ces officiers se trouvaient à la tête des corps insurgés, je ne leur donnai ni grades, ni récompenses.
3º Aucuns des chefs des révoltés que j'avais le plus connu, soà

an independent and the other fact to the female country

13

qu'its eussont fait partie de la cour, soit qu'ils eussent élé de mon corps, non seulement ne vincent pas me voir; mais ne vincent pas même à Turin tant que j'y fus.

4.º On ne chanla où l'étais ancun Te-Deum, ni on ne fit aucune rélouissance pour cette fatale révolution.

5.º Les insurgés cherchèrent deux faix à m'enterez: la première À Tarion tanié que je m'en ercenant de pasiés du lla su mies, et la Arain tanié que je m'en ercenant de pasiés du lla su mies, et la seconde sur la rampe qui conduit au chitans de Montrallier, tandié que de muit, accompagné du seu le centre de Formétre, fallais en au devant de transfer, fallais en ment de la compagné de la compagné de seu le manufact de cambinére, fallais en men insulte en ercent maist avanté de profé à arrière. Os fuit la quo nous filmes charges par deux escairons insurpés des chevaux léceres du rei.

6.º La citadelle de Turin étant dans les mains des rébelles, je leur donnai pour Commandant le général Stagleno, contre lequel ils étaient révoltés à Alexandrie; certes ce n'était point une marque de complicité, ni d'approbation.

2.º Les carya d'artilireix, dont Jéta's le grand Maltre, à part les compagnies quis se trouvièred auts la citàvileit de Tari et d'Alexandrie, de diles citalest dans une estrème minorié en comparaisen de autres armes, resta enlièrement fable au rol, et le per d'efficier qui se trouvèrent liés pas des semenats aux révoltés, n'ovèrent pas même après les dispositions que j'avais données, trac des efforts paur eniores la traupe, et se readirent souls de leur prononne d'Accandre J'al senore un mé à algundre à ces faits c'et que nous voyans dans l'in-tirire que lurrique des princes compièrent, ce fat ou pour usuapre des cournens, qui pour debarride a senate, personne de la contraction de la con

Je fan accusad d'avoir tradi. Notre bon en! Veilor Emananel avail adeliquié ansa sour d'onde l'Orde d'attaquer les véallesse il prévien remoner au trône, quoispin sous fassions encore autour de lui grand membre de course déviousé. Enit-ce dans a imi apaberte escemple, à mos fan, ann consultre les intentions du nouveau roi, de prendre per le constitution de la companyation de la constitution de la contenta roi, de prendre en most garances, landes qu'els écrite malaires de la citadeller l'en réusse pu emporter un avantage qu'en lonodant la ville de sanç. Note vieux lio Gonseillé per ou vieux et expériencels ministres

La promière fut en faveur de la religion catholique; la secondo concernait l'hérodité au trône J'emp'ovai le temps qui s'écoula jusqu'à l'arrivée de la réponse du roi, à remettre l'ordre dans le pays, et à tous disposer pour exécuter les volontés qu'il me manifesterait; et ainsi qu'on l'a vu par l'article ei dessus, je ne fis rien qui pôt encourager les rébolles, ni leur faire croire que l'agis dans lour sens, Le comte Costa m'avant rapporté de Modénn les nedres du roi, je donnai immédiatement les deruières dispositions qu'il me restait à faire parvenir pour effectuer la contre-révolution. J avais fixe l'heure de minuit aux chefs des corps que je désirais réunir pour former l'armée royale : mais le seiret n'avant pu être scrupuleusement abservé, les révolutionnaires se dontèrent du mouvement que je désirais effectuer, ils résolurent de s'y opposer et de me tuer lorsque ie sortirais de mon palais. Une dame le sut, et m'en fit prévenir. En effet vers les buit houres du soir mon palais était délà environné; la place était encombrée, et l'on entendait le hourdonnement hideux da la populace révoltce. Pensant qu'il n'y avait plus de temps à perdre, l'envoyai le compte de Tornafort à la Venerie pour prilonner au regiment de Piemont Royal de so mettre en marche. Accompagné du comte Costa, et du marquis de la Marmora, je me rendis à l'ecurie, et du moment que nos chevaux furent selles, nous nous rendimes au Valentin ; j'y lis monter à cheval le régiment de Savoie Cavalerie. A la pointe du jour nous arrivames à Bondizzone, où tous les corps que l'avais prévenus se rendirent. Ce fut de ce hivouae que je fis connaître aux constitutionnels les ordres du Boi. Je comutais de me rendre à Novare pour y réunir tous les autres corps fidèles que I'v avail primitivement envoyes, pour ensuite marelier contre les rebelles s'ils eus-ent refusé d'obtempèrer aux ordres royaux. De ce bivouac la constitution regut son coup mortel. On cria allers à ma trahison; on le répeta depuis ... Mais la constitution au nom de qui avait elle été donnée? Au nom du roi Charles Felix qui était hors des États, et hien entendu sauf son approbation. Quetle fut ma conduite jusqu'au moment de la réception de ses ordres ? Celle d'un chef qui constate qu'il y eut faute dans l'insurrection militaire,

XY.

(3)

et qui attend des instructions dans une sévéro impassibilité. Nommé Régont du royanme par le roi abdicataire, et non par les révoltés. je n'étais que l'organe des volontés souvernines, dont je tenais scules mon autorité, ma force. Le roi avant proponcé, tous ses soldats fidèles n'eurent qu'à obeir. Tandis que je faisais ma seconde étape, je recus une lettre de Charles Felix qui m'ordonnai de reniettre le commandement au comte de la Tour. Quelque nénible que cet ordre fut pour moi, je ne balancai pas un instant; je lui laissai donc se faire l'honneur de l'armée royale que l'avais formée : je lui rendis à Novare tous les services qui furent en mon pouvoir: je lui fit même cadeau d'un de mes plus beaux chevany 11 mo restait la pensée d'avoir sauvé la famille royale, l'indépendance du pays, qui aurast pu être si gravement compromise d'avoir préservé la capitale des plus grands désastres, d'avoir sanvé et conservé intacts plusieurs millions déposés à l'hotel des Finances, d'avoir francé de réprobation l'insurrection militaire triomphante. et eufin d'avoir au péril de mes jours élevé l'étendard royal Je no cessai d'insister auprès du comte de la Tour pour qu'il nous donnât l'ordre de marchor contre les rébelles à fin de terminer entre nons seuls nos fatales dissentions politiques, considérant une intervention étrangère comme le plus grand des malhours.... Jo finis par recevoir l'ordre du roi de quitter l'armée, et de me rendre en Toscane.

Je trouval à Floronce une reunion de diplomates choisi par les grandes puissances parmi lours employés les plus éminents, qui étaient destines à accompagner, et probablement à diriger le roi de Naples lorsqu'il rentrerait dans ses États. Je les vis avec bonhour partager mon desir de voir le roi Victor Emanuel remouter sur le trône; je lui écrivis à Nice à cet effet, je fis tous mes efforts pour obtenir co but . . . Mon exil dura jusqu'à l'année 1825 : je fus pendant le cours de ces longues années, arraché des chasses du sanction à la lance, que je faisais dans les hois près de la mor par la campagne d'Espagne, où l'allai volontairement soutenir la même cause pour la quelle j'exposai ma vie en 1821. Un monient critique survint en 1831. On rendoutait pour la Savoye une echaffourée de proscrits, une agression de révolutionnaires étraogers; on ponsa alors à moi : j'v fus envoyé. A mon retour le Seigneur m'accorda la grâce de procurer quelques legers soulagements au roi Charles Felix en lo veillant et servant dans sa doulourenses et longue maladie.... Devenu rol, je sulvis invariablement mes principes, et je n'accordal aucune amnistie aux condamnés politiques de l'année 1821 pour être conséquent à moi même.

les personnes qui c'étainet le plan unel montrée contre mei, je roit persécutis personnes (e nici pos adrevéut un seul reproche. Fai fait du bien au plus grand nombre; jui même reup pluséeurs fois avec boude éculiq uis auro mul a parti révolutionaire corres quatre si-caires pour me poi;mache : le fau avec heureux pour pouveir retier de l'afflicien ho nombre d'auriens délicien que le deuire le ngloire, and on irrediccion, arainet place dans une faitenen position, qui en reinet fait délicien no nombre d'auriens delicien que le fautie, accessi de se principe partielles en rainet fait de l'inéque de l'armoit, accessi de se principe partielles purisées des montrées d'armoit persées de l'accessi de se principe de l'armoit, de consolerer comme un de mes propers enfans, et de marier brillamment, la princesse Christien, la deraine des filles de notre bon rei Victor fammeul.

Racconis le mois d'août de l'année 1839.

\_

11.

Traduzione del racconto di Carlo Alberto sulla rivolta Piemontese del 1821.

Ad majorem Del gloriam !

Ecco omai diciotto anni compiuti dopo i successi del 1421.
 D'allora in poi devo credore, che le passioni essendosi calmato.
 la verità avrà potuto emergere dalle caluanie d'egni maniera che a forono ingenerate dall'amore di parto, dagl'interessi privati, dalla vanità deiusa.

4 lo devo credere, che un giudado socundo lo spirito del Signore a Arxi successo al los po pioni erroreo Se cost one ch, o non ecrec di soloparmi: non potrei fario senza dir male di molti, senza porro in rilievo molte debiezca unano. Lo manterio Yaltutalese ini-passibile cho lo presa; il mo cuore non contieno il metomo rancor contro neusura persona al mondo ja mua bosco non pro-suuciera una il menuno bissimo, se non controtta dal dovera. Dio vogia chia pono nabbio che cennuli da promunera di coloro che si succionarsono con magico visiona, contro di una il Bosco di che ci sa cevero ha uni l'aumoni per si che con carvo ha uni l'aumoni per si che de ca servo ha uni canonica per fine di espera alconi fatti mercano che magico visiona, con fine di espera alconi fatti mercano per roma, da conseguence che colori.

» Sono stato accusato di carbonarismo. Confesso che surei ate

Dall'Archivio Cibrario, I pochi brani virgolati si pubblicavano dal conte Cibrario nella Vita di Carlo Alberto (vdaz Butta, 1831, pag. 35 e seguenti). Il resto è tutto inedito 3 6 W

» più prudente se avesal lenuto costantemente la bocca chiusa su-» gli avvenimenti che avean luogo sotto a' mioi occhi; se non avessi » biasimato le lettere patenti che si concedevano; le formo giudi-» ziarie ed aniministrative che ci reggovano. Ma codesti sentimenti » della mia giovinezza sono pur quelli cho si sono sempre più con-» solidati e appurati nel mio cuore; e dopo il mio avvonimento al » trono, faccio tutti i miei sforzi per indirizzarli al maggior bono della » patria nostra, fondandovi un governo forte, stabilito sopra leugi » giuste ed eguali per tutti insanza a Dio, ponendo l'autorità regia » fuori del pericolo di commettere gravi errori ed inginstizie; col » ferla rinunciare irrevocabilmento all'uso d'impacciarsi in fatti » che debbono risorvarsi unicamente alla giurisdizione dei tribu-» nali : ordinando un'amministrazione superiore agl' intrighi, ai ri-» guanti personali, compresa da uno spirito di progresso ragionato » bensi, ma costanto nell'avanzare; agevolando, promovendo ogni » maniera d'industria : unorando e rimunerando il merito in qualun-» que classe si scuopra: organizzando un esercito che sia in grado » di sostenere con gloria l'onore e la independenza nazionalo; in-» troducendo nell'amministrazione delle finanzo una regola, un'eco-» nomia, un'integrità ed una severità tati, che noi possianto essere » In grado d'intraprendere grandi cose, e ad un tempo d'alleviare a i carichi del popolo; ordinando la cosa pubblica in modo che si » abbia appresso a noi libertà piena ed intera, fuorchè per fare il » male ».

Ecco este fatti che rispondoso al rimprovero di carbonarismo: 1,º I carbonario da litre sitte consimili al legno col più terribile giarmmento alta detrezione dell'altare del tronco cidino i principi, ei sobilizza per loro sette giarmmenta puntariri tutte te votte che lore vezione imposta, per giuncero al bro scopo, che la regulabile. Como dunque simprote che condissevo i loro dell'altare del proposto del condissevo i loro consistenti del proposto del condissevo i loro consistenti con successiva del consistenti con consistenti dell'altare dell'altare dell'altare dell'altare della consistenti con consistenti dell'altare i loro desidero.

2 º Lo politiche procedure seguite a Torine ed a Milano, malgrado tutte le investigazioni dirette contro di me, non han potuto approdare a nulla.

3º Si sa che poce prima dei nostri torbidi, numerose mistificationi liberali furono dirizzate contro diversi: mio figlio primogonito era nato da poco tempo, e si facevano arrivare quasi sotto alle nostre floestre i cappuccini salmeggiando processionalmente il De-profundia per la principeca di Caragonao, cliera presso a nuorire E noto an-

195

cora chi dirigeva una similo mistificazione. Non era questa di certo nò una prova di affetto, ne un segno di compliciti che mi si dava.

4.º Al momento della rivolta degli studenti, che precesse l'insurrezione, mi portai tosto al palazzo del re per offerirgli i mici servici.

5,º Dal momento in cui scoppiò la rivolta fui quasi continuamente presso lui, ndoperandono per esso il poù che un fosse dato. to fui cho l'ho prevenuto della runiono armata di s. Salvario: jo che fui mandato dovnoque vi fosse un pericolo; io che a notte eliuisa faceva il giro delle cascrino per vigilarvi quanto facevasi colà, per richiamarvi ed accendervi i sensi di fedettà e di devozione; aucora io, cho allo scoppio della insurrezione in cittadella, fui mandato per richiamaro le truppe al debito loro, Avvicinatomi ad un capitano del Piernonto Reila, m'avvertiva che gli si era in quel punto ucciso uno de suoi soldati, nè per questo cessai dall'avanzarmi tra la folla smo contro alla porta; ma questa resto serrata; la guarangiono trovavasi sugli spaldi in attitudine di difesa, e ricevevanti colle grada di rive la Costituzione, cui rispondeva con quello di riru il Re. Sci voluto abbrancare le briglie del mio cavallo, ma me ne sono disbarrazzato. Il ritluto dell'entrata, quell'accoghenza, e l'assessmio del colonnello Des-Goneys, ch'io aveva fatto entrare in quella puzza al momento del tumulto per assumervi il comando di duo compagnio del nostro corpo che vi si travavano, non sono provo al certo che la rivoluzione mi riguardasse come suo completo.

6° Quand chie lurgo Talekazava, di quoli mezis valevarsi i conginarii contro di me. Dei nichearini tottalmenti dei quali si vissero contro di re, cone colla insurreziono del popolo, cogli urili della rivota, inimeraziono di più granti vertiro. La mia sola fa in quel insurento ricupita di persone di tutti i partiti. Una deputatano di sobilali di di controla di controla di tutti i partiti. Una deputatano di sobilali di controla di controla controla di materiale di controla di c

7.º e Fui accusato di cospirazione. A chi alimeno mi arrebla e indotto un sentimento più nobile, più elevato che non era quello è dei carbonari. Confesso che sarci stato più prudente, se non e estanto la mia grando giorinezza, mi sosi tacinto quanti esentiva parlaren di guerra, della brama di distare gli stato del re, di construbitor all'indipendensa d'Italia, d'ottenero al prezzo del nostro a angue una forza ed una estensione di territorio che potese comi angue una forza ed una estensione di territorio che potese comi

» solidore la folicità della patria: ma questi impeti doll'anima di » un giovane soldato non possono ancora essere rinegoti da miei eapelli grigi. Certo in questi momenti non vorrei niun fatto conp trario olle massune della nostra santo religione; ma io lo sento, » fino all'ultimo mio sospiro il mlo cuore palpiterà al nome di patria e d'indipendenzo dallo straniero. Nondimeno, se io ho potuto desie derare cho il nostro buon re Vittorio Emmanuelo ci ordinasse di marciare verso la frontiera, e di dare volontieri la vita per procacelargii alcuna gloria, le cose cambiarono assolutamente d'aspetto al momento dello suo obdicaziono. Tutti i prestigi più seducenti » disparvero; un velo lugubro si stese su tutta la patria; tutti i nobili cuori si sentirono ossiderati; ed lo così giovane, abbando-» nato in quei momenti da tutti gli uomini ragguardevoli che di-» rigevano l'amministrazione, e che credettero con ragione di dovorsi p ritirare, mi ritrovai solo, per dir cost di fronte ad una rivoluzione a di carbonari. Io doveva salvare la famiglia reale, la canitale : doy veva rispondere a Dio ed agli nomini della indipendenza nazionalo elie potova essere gravemente compromessa col monomo passo » falso in riguardo allo straniero ». Il nostro nuovo re trovavasi nelle mani della potenza che ii partito rivoluzionario voleva ossalire, ed i sovrani del nord si trovavano in Italia, riuniti in un congresso, « Essendo alla testa dello Stato, ho dovuto vedere cho » noi non avevamo assolutamento nulia di ciò che era indispen-» sabile per entrare in campagna; che quand'anche il nostro buon » re Vittorio Eminanucio fosse stato alla nostra testa, noi non » potevanio in quelle nostre condizioni che sacrificare il paese. » Io amaya profond quento Vittorio Emmanuele; io dovova es-» sere fedele al successore di lui. Segnata l'ab-licazione, in mia » vita gli fu devota. Io medesimo servii di scorta alla famiglia » rea'e; poi mi occupai con zelo a disporre ogni cosa in modo cho » eli ordini del re Carlo Felice potessero ogevolmente escenirsi, » qualunque no fosso il tenore», ed a questo effetto ho fatto parsare la mu famiglia in Francia Ecco qui sette fatti che rispondono oll'allegazione ch'io fui alla testa del movimento militare ch'ebbe luogo. 4.º Ho accordato un'amnistio agli ufficiali che ne facevano parte,

4.º Ilo accordado un'amnistio agli ufficiali rebe ne facevano parte, il che provava ch'erano colpevolc infatti altamente se no lamentarono 2.º A questi ufficiali ritrovoti alla testa dei corpi insorti, non ho conceduti ne gradi, ne ricompense.

3.º Alcuno dei capi dei ribelli a me più noti, sia che avessero fatto parte della Corte, sia ch'essi fossero stoti del mio corpo, non

solo non vennero a vedermi, ma non entrarono noppure in Torino fino a tanto ch'io vi rimasi.

4.º Non fu cantato, ovo jo mi ora, alcun Te-Deum, nè fecesi , veruna allegrozza per questa fatalo rivoluziono.

5.º (fi monti cercanon due volto di rapirmi: la prima a Torion mentre ritornavi dal palazio del re al mo; la acconda sulla salla che adolno al castelin di Moncalieri, mentro di notto accompagnato dal solo conto di Tornafori, andava incontro al re Carla Felece, dei i comandanto dei cardanieri, moltoti in orroro, avovanii accertato esser presso a giungere. Fu là cho noi funmo carretti da due susuadroni inserti dei cavallezeroi del re.

6.º Dacchò la cittadella di Torino trovavasi nello mani della rivolta, loro diedi per comandante il generalo Stapheno, contro del quato s'erano ribellati in Alessandria. Certo ciò non era un segnodi complicità, nò d'approvazione.

7.º Il copo d'artiglica, di cui ero gran blastro, eccetto lo empigione do la trovarian nello titalelle di Terino de Aflexiandra, in cui esse trano in rimarchevolo minordà in confronto dello ilto ramir, erao intermiento feodo a rei e el pocifici utilicale rio internazione attratti da giurnarienti al indeltali, non ossenos nepiures distributo la disposizione dei so avven dala, fine degli interp per rapiro le truppo, o recaronas soli personalmento ad Aflessandria. Ilo america una parodi degiungero en puesto fisti el de che in vichanno nella attera che quando i principi coopparazione, fo per usurpare conte, overcipe e retiento un tanggio personali, e di oni vocanno punto della stora che quando i principi coopparazione, fo per usurpare conte, overcipe e retiento un tanggio personali, e di oni vocanno punto per discopi di solubicho vende personali; ed lo sidio che fini a possa ciarra il menomo alto confrario a questa al-legianose.

Fui accusate d'avertraille II notre base ne Vitterio Emmanuele avera ablicios sensa dar edinto d'alteracen i revolucir cipi referi rimuscare al trono, quantimpie fosso intorno a lu grando tuttara il numero skip i amimi devidi. Stara forca mo, detre un tale exciupo, all eta mia, seura consecere la internomi del novo Re, dossimenti una cetado grava repensabilità, d'atterare in que-dassimenti una cetado grava repensabilità, d'atterare in que-da consecreta del consecuent del consecuent

guadagnar tempo per salvare la patria; ed accordandola, altamente protestai cho eiò non era cho salva l'approvazione del re Carlo Felice, dal quale avrei atteso gli ordini.

Feci pertanto includere duo restrizioni a tale concessione, perchè qualunque cosa accadesse, non se ne potessero far derivare delle fatali conseguenze.

La prima fu in favore della cattolica religione: la seconda concerneva l'eredità al trono. Ho speso il tempo che trascorse fino all arrivo della risposta dol re, a rimetter l'ordine nel paese ed a tutto disporre per eseguire i volerich'egli fosse per esternarmi; e cost, come si è veduto nell'articolo precedente, lo nulla feci che potesse incoraggiare i ribelli, o dar loro a credere che operassi nel loro senso. Avendomi il conte Costa recato da Modena gli ordini del Re, diedi all'istante le ultime disposizioni che rimonevano a darsi per effettuare la controrivoluzione. Avevo stabilita l'ora della niezzanotte ai capi del corpo ch'io desiderava riunire per formarne l'armata Reale; ma non essendosi potuto conservare il serreto scrupolosamente, I rivoluzionari sospettarono il movimento che lo intendeva di porre ad atto, e risolsero d'opporvisi e d'uccidermi altor che escissi di palazzo. Una dama il aeppo e me ne fece prevenire. Infatti verso le otto della sera il mio palazzo era omas circondato; la piazza ingoinbrata, nè s'udiva che un mormono spaventevole det popolaccio sollevato Pensando che non v'era tempo a perdere, mandava il conto di Tornafort alla Veneria per ordinaro al reggimento del Real Piemonto di mettersi in marcia, Accompagnato dal conto Costa e dal marchese di Lamarmora, mi recai alla scuderia; e dal momento che i nostri cavalli furono insellati, ei rendemino al Valentino. Colà feci montare a cavallo il reggimento di Savoja Cavalleria, ed all'alba del gorno arrivammo a Rondizzone, ove gaussero tutti i corpi ch'io aveva prevenuti. Fu ila questo bivacco chi lo feel conoscere ai costituzionali gli ordini del Be Intendeva recarmi a Novara per runnes tutu gli altri corpi fedeli che v' avevo auticipatamente apediti per andar poscia contro i rivoltosi guando avessero meusato d'ottemperare agli ordini reali. Da questo hivacco la costituziono ricevetto il mortale auo colpo. Si gridò allora al mio tradimento; fu ripetuto da poi... Ma la co-tituzione in nome di rhi era stata data? Nel nome di Carlo Felico ch'era fuori di Stato, è salva ben iateso la sua approvazione, « Gual lu la mui condotta fino al momento in cui cubi » gli ordini suoi? Quella d'un capo che dichiara che vi fu colpa » nell'insurrezione militare, e che attende istruzioni in una severa » impassibilità. Nominato reggente del regno dal re abdicalario, e » non dai rivoltoni, lo non om che l'organo della volontà sovrant s onde scaturivo unicamente la mia autorità e la mia forza; li Ro » avendo pronunciato, non rimaneva a tutti i auoi fedeli soldati s che di obbedire s. Mentre io faceva la mia seconda fermata, ricevetti una lettera del re Carlo Feilce, che mi ordinava di rimettere il comando ai conte de La Tour. Per gunnto peneso mi riuscisso quest' ordine, non esitai un estante. Gli inscini dunque farsi un merito dell'armata regie che lo avovo formata : gli resi n Novara tutti i servigi che furono in poter mio; gli feci dono ben enco di uno dei miei più bei cavalli. E mi rimaneva il pensiero (la pensée) d'aver saivata la Famigiin Reale, l'indipendenza del paeso, che avrebbe potute essere si gravemente compromessa; d'aver preservata la capitale dai più gravi disastri; d'aver conservati Intatti parecchi milioni depositati al paiazzo delle Finanze; d'aver coipito di riprovaziono l'insurreziono militare trionfante, ed infine d'ever a rischio della min vita alto leveto il reale stendardo. Io non cessali d'insistere oppo il conte de La Tour perchè ci ordansse di muovere contro i ribeili affine di terminare tra noi soli le fatali nostro dissensioni politiche, considerando un intervento straniero como la massima delle sventure... In liniva col ricevere ordine dai Bo d'abhandonare l'armata e d'andarmene in Toscana.

Ilo ritrovata a Firenae una riuninoe di diplomnitei scelli dalle grandi Potene tra I loro più eminenia utiliciali, desiontali al accompagnare ed a dirigere probabilmente li Be di Napoli allorchè rientrrehio nei suoi Satt., lo li vidi con gioja partecpore al mio desiderio di vedere il re Vitterio Emmanuele risalire sul tranci lo gii serisal o Nizra a tale effetto, feci ogni mia possa per giungere a tale secon.

Il mo ceillo durò fino ai 1824. Fui durante il corso di questi lunghi nni totto dalle caccie del cinghinii alin lancia, ch' io faceva nei boschi in pressimità dei maro, o dalla guerra di Spagna ore io andai volontariamente a sostenere la ceusa istessa, pelia quale esposi la vino di 1821.

Un momento critico soprevenne nel 1831. Si temeve pelia Savoia una echnificarie di prosectiti, un'agressione di rivoluzionari stramenti, si penso ilatora a mo y i fui spedio. Al mio ritoro il Sginore m'accordò ia grazia di procurare qualcho leggier sollievo al re Carlo Felico, vegliandolo e servendolo nello sua dolorose e inna maiattin.

Divenuto re ho seguito invariab/imente i mici principii; e non

accordato verun perdono al condannati politici del 1821 per essere coerente a me stesso. Vidi collocate in posizioni più o meno vantaggioso le persone che s'erano più male espresse contro di me-In non-ho perseguitato nessuno: non-mi sfuggi nessun rimprovero : ho fatto del bene al più. Ho ancho ricevuto più volte con bontà quegli che a nome del partito rivoluzionario mandò quattro s carii per pugnalarmi. Fui abbastanza felice per poter togliere dall'afflizione buon numero d'antichi ufficiali, che il desiderio della gloria o delle irriflessioni avevano gittato in una cattiva posizione che li aveva pol fatti allontanare dall'armata. Accordal grazie parziali a parecchi condannati. Finalmente essendo morta la regina Maria Teresa, principessa d'un merito cotante rimarchevole, ebbi la sorte di poter accogliere presso di me, considerare come uno dei miel proprii figli e di maritare splendidamente la principessa Cristina , l'ultima delle figlie del nostro buon re Vittorio Emmanucle.

Racconlgi, il mese di agosto del 1839.

\_\_\_\_\_

#### III.

Due note istoriche lasclate da Carlo Alberto (1).

### Influenza della Francia sulla rivolta piemontese.

Propos du consul de Cases, qui assura, peu après les glorieuses journées, d'avoir regu l'ordro de son Gouvernement de faire éclater une insurrection à Gènes.

Conduito et propos hovilles de ce censul enatre notre Gouvemenca, agissant ouverdement dans le sens privotitionnine. Listode ce consul avec tons nos révolutionnances; intimité avec les cinqchefs dénoncés par Gavott. Visides après minit qu'il recevait de ceux-ci, ainsi que de tivorcette, dette il Bosso, à son retour de Mian, et de tous les hommes suspects qui reazient d'allaic.

Écrits, imprimés, et lettres révolutionnaires qui arrivaient de Marsoillo par le bâteau à vapeur, quo le consul de Cases allait prendre lui-même sur ce bâteau, et qu'il donnait ou communiquait à tous nos revolutionnaires.

Séjour du brik français sur nos côtes, et celles de la Toscano; signaux qu'il donnait de nuit; déscento à Génos à plusieurs reprises du capitaine, qui ne voyait quo nos seuls révolutionnaires.

Voyages de Dubois qui n'entend rien à la peinture; ses rapports avec nos plus ardents révolutionnaires; acharaement des représentans français à le protéger. Sommes d'argent qu'il leva dans les États, sans véndro des tabléaux; denonéation contro lui.

Héfupés et français voyagoant pour la propagando avoc des passeports français, sous des noms supposés. Employés de la préfecture de Marseille, expoliés par le prétet el omare de Briançon voyagoant pour la propagande révolutionnaire; le général Selestiani et antres employés du gravernement agissant pour la propagande.

<sup>(</sup>l) Ambe înedite e copate dagli autografi istessi di Carlo Alberto, donati dal re Vittorio Emmanuele al conte Cibrario.

Séjour constant à Marscille, malgré toutes les représentations de l'Autriche et de la Sardaigne, des réfugiés Italiens; assurance quo Mazzini s'y trouve en ce moment.

Le Gouvernement français exvoyant des ordres dans toutes les vultes de noter frontière pour y recovoir des réligiés, dans le cas que l'insurrection vant à manquer, avant que nous ayens su nous nièmes ce que l'on triunait dans les troupes à Chambery-Indemnités et feuilles de route données à nos désorteurs; leur sejour qu'on tolères sur notre frontière. Voyages de B.... à Paris, où il ne fréquentait que les chéfs de la propagnade.

Voyages de tous los autres chefs génois à Milan et en Italie peur s'aboucher avec les conspirateurs.

Voyages d'Azari à Paris, où il ne voyalt que les chefs de la propagande; les instructions qu'il en recevait; le manuscrit qu'on lui donna; assurance qu'il était un des chefs pour le Prémont; grand intérêt de tous les hommes mai pensants en sa faveur.

Révélation de Pianavia sur les moyens d'insurrection, entrée de tous les réfugiés en Savoie avec les Polonais et dix mille bandits français.

Promesses du Gouvernement français de rappeter monsieur de Gases; refus net au moment des troubles; querelles absurdes cherchées par ce Gouvernement; écrits Infames Imprimés en France et à Genève, envoyés gratis.

Fover de révolution à Genève.

Gouvernement français donnant des places d'officiers à nos réfugiés; même à des pendus en éffigie.

 Come Carlo Alberto vitrovasse il Piemonte, nell'assumerne la corona, e quali fossero, appena re, le sue convinzioni.

La dissatteuse révolution qui renversa le tribue des Bourbons, apria pius ou moine touter les punsaemes de l'Europe; le vonie mourrerétoinnel se répandit au moyen de la propug-inde et de l'expérieme de l'Eppin de l'Sursyntoui, dans proeque bous les états; l'argent ne fut point mémogit des sontmes muner-ses furent fournels par les seutes, et ciandes-tument par le Gouvernount français pour renverse, et ciandes-tument par le Gouvernount français pour renverse, et au nouss pour élevander toutes les monarnes. Nous vitans aurectsivement la Belgiane, les états de Bruinswik, la Sate, la Polician, les états de Moilene, ceux de l'Égline, puis ét duché de Pourne teaverse reune Gouvernemente et la plus just chasser leura souverains. Das insurrections partialles curret itsu dans plusieurs date d'Allemagne où elles furnet immédiatement étouffeie; des bandes de proserits unies à des vegabonds français, encouragées par ceux qui commandantes d'Praice marchierns contre l'Espagne, et as présentérent sur les frontières de la Sevole par de Journa, paire que les rois Charles avité Commente de la Sevole par de Journa, paire que les rois Charles avité Commente province pour y prendre le commandement des troupes et repoiser les prescrites qui devaient être escondés par du mille parties nationaux du Busphine. Les meutres qui furest praess pour les remouver, firent juge aux autorités franzisées que l'accipitaline qué-les avaient projet de pourraient réussir éties; firent défendre aux autorités du four tiern conference des culturées de passer de se dissidée de passer la frontière, et leur tiern céclement des culturées de consenées par les productions que l'autorité de passer la frontière, et leur tièrne colonner de se dis-

Nous einner en main les preuves les plus claires, que en moivennent avait et ecunhinis d'apper les ordres, ons reullement du géneral Lafaçute, nius nième du general Nebestiani alors misises, et qu'il ent diuge par les deux genérans commandats les villes. Deur faire crisir que l'insurrection qu'ils experient, faire maite dans notre l'arge, avait quelque espèce de naiomalité, ils vaisent envoye pour commander les handes qui devanent envain la Savoir, des l'engois qui avisat pris des nons de quelques uns de nes procertis. Les genérans français afficiatest les plus grands gards pur le clef de cette expédition, qui dettu mommé Outcarde plur jusqu'à nos avant postes encorté de vingt exvalers ermes.

Le flis du prefet de Lyon faisalt partie de ces bandes. Aussilde que tout dissper pour la Savole, je me Adoria de rédurere aupres du rei que je trouvais plus suffont C'estait la presire fois, depais neuf au, que j'uvan revu les trouves périmentaises; et ce fut dans ce seul noment de danger que le rol ma nouveau dans l'ingiament de toute expèce d'affaires; le pri predant près d'un mois me laissa l'approcher pluseurs fais per jour cafansit souper et veiller par moi toutes los trois d'aquire nuits. Dais dans le dernier mois on ne me laissa presque plus appreher de lui je no pas plus al le voiller, ni le soigre, ni le voir sans de nombreux lémons. Auven Ministre ne pôt faire parvenir au rei le moudre rappert; ge contro toutes le trois de les de notre

pays, il leur fit dire qu'il avait chargé la reinc de faire les affaires et de signer. Pourtant notre position p'avait jamais été plus critique : ou venait de découvrir une conspiration qui paraissait aveir des fils fort éteudus, qu'on n'esa point, vu l'état des choses, nituquer de front. Le consul de Franco à Gènes se vantait d'avoir recu l'ordre de son Gouvernement de faire insurger cette ville, à quoi il cherchait à parvenir par tous les movens ; le secretaire de l'Ambassado francaiso à Turin, monsieur de Segunison, agissoit de la même manière. On faisait courir journellement les bruits les plus divers, le plus inquiétants. Le duc de Modène, secondant les vues de la reine M. C., s'etait assuré d'un parti pour s'emparer de la couronne à la mort du rei : une insurrection liberale devait éclater pour renverser notre Gouvernement à l'instar de celle de la Belgique; d'outres voulaient à in mort du roi in'entourer, lorsque je me rendrais sux palsis, pour obtenir une constitution; cuiln la fermentation, l'inquiétude étaient genérales; les affaires étaient arrièrées dans tous les Ministères, on ne pouvait plus marcher. On voulait avoir une armee, et on se trouvait absolument depourva non seulement de poudre, d'artillerie, de tout ce qui est indispensable à une armée, mais même de bons cadres dans lesquels on put faire entrer les conscrits; nous nons tranvions sans troupes, sans offirices, et par matheur sans argent. Les bilans avaient presinie toujours surpassé les revenus durant le règne du roi Charles Felix; le conite de C...... venait du chargor un maquignon milanais de contracter pour nos états un emprunt de vingt millions. Tel était l'état politique de notre pays, lorsque le réngt sept avril, par la mort du roi, je montais sur le trone Je montais a cheval dans mon jordin, lorsq'un garçon de chambre du roi vint m'avertir que son maître, qui riuit à l'agonie depuis plusieurs heures, était expirant. Je me rendis immediatement auprès de lui ; einq mitottes après mon arrivée il extura. Je lui baisai encore la main. pais l'emmenai la reine Christino; en surfant de la chambre du roi, je donnais l'ordre au capitaine des gardes de ne laisser sortir absolument personne des oppartements, pour qu'on ignorât dans le public la mort du roi J'envoyais chercher ma femme, et des qu'elle pût me remplacer aupres de la reine, je passais dans le grand palais où le gouverneur et toutes les gran-les charges de La Couronne, de l'état et les Munstres vourent me baiser la main, après quoi on annonça la mort du rui. Deux heures après, d'après

nion ordre le gouverneur de la ville fit prêter serment à la garnison ; on envoya des officiers en courriers dans toutes les provincos, et mon avénement au trêne se fit dans le plus grand ordre et la plus gran le tranquillité.

On me pirà de fare une perlamation, mais je m'y refusais; car al aunti falta tumbe dans ces planess bantes millo fes repédese; je n'auras, pu à moiss d'y mostere de la fermeté, et d'y faire al ce n'est des permeses, au mois et d'onner des cejariances; jaurais du y presides une couleur, et mévasionler dans le premier me met un part, on mine tour d'altoure dans les premier me, gent, il me parait qu'on me delt pour permete des engagements contrat avec incluiren.

Un point scalireux fut encore celui de l'amnistic; mais je crus n'en devoir donner qu'une pour les crimes non politiques, pensant que si elle se fut étendue sur nos proserits, l'aurais donné par là une sanction nux calomnies sons nombre qu'eux mêmes et que des personnes d'autres partis répondirent sur mon compte après nos malheureux troubles. On ne l'aurait considérée, on fait considérer que commo une justice indi-pensable; on aurait pu crome que dans un moment d'aussi grande fermentation générale, le no Laccordasse que par crainte, ce qui aurait été bien loin de mon caractère : pensant de plus que la rentree de ces mêmes proscrits au debut de mon règne, aurait jeté un méconfentement et une grande inqueturle dans le parti royaliste. Je me prononcais hautement de ne vouloir necorder avec le temps que des grâces partielles suivant que les personnes qu'elles concerneraient le mériteraient. Mais en payanche je permis la rentrie dans nos états à ceux qui en avaient e é exilés sans procès; et je permis de même la présence à la Cour à tous ceux qui en avaient été éloignés, sans avoir encouru des procès. Le testament du roi Charles Felix contenait plusieurs c'auses en contravention avec nos constitutions, qui le rendaient nul. Mais io declarais de suite, que dans tent ce qui n'inirait point n'il aux in é ets de l'état, je l'aurais exactement observé, ce que je fis me chargeant moi-même de poids fort considérables. Uno partie des grandes charges de la Couronne étaient occupées par das personnes qui m'avaient fait beacoup de mal, et s'étaient montrees ouvertement mes concenis dans des temps malheureux. Jo les leur conservais à tous comme si de rien n'eut été; je fis de nième avec tous les membres du gouvernement, ne voulant faire augun changement avant de m'être bien mis au fait de l'état des choses, me paraissant au surplus qu'un règne ne doit point débuter par des innovations (sic).

IV.

### , Lettere Aleardi e Gar (1)

(Poscritto.)

Parigi, 2 gingno 1843.

Gittadino Presidente,

Ignari della partenza anticipata della posta di jeri (per ossere stato giorno di festa) dovemmo ritantare la asedizione del presente dispaccio, al quale però possiamo aggiungere alcune altre cose importanti.

E pr.ma di tutto, quella della nostra presentazione a Bastine. ministro degli Affari Esteri per la Itepubblica francese, uomo integerrino, che ci accolse con molta cordialità. Noi gli abbianto consegnata la lettera di credenza, perchè diretta al Presidento della Republifica francose, il quale non fu ancor nominato dall' Assembloa, ne gioverebbe il presentaria a LAMARTINE, cho non è indicato nella soprascrittà e non è più ministro, ma membro della Commissione osccutiva. A questo shagho involontario rimediate più presto che sia possibile, mandandoci un'altra lettera diretta al BA-STIDE. La opiniono del quale relativamento all'Italia da noi destramente tentata, giova cho sia da voi conosciuta, affinchè no possiate approlittare, e nella lettera che per lui ci manderete, e in altre future occasioni, soccome regolo dolla politica francese all'estorno, finchè dura nel Ministero. - Il Bastide è sinceramento repubblicano; vodrebbo di malesamo occhio la Lourbardia e la Venezia ramirsi al Piemonte sotto il dominio di CARLO ALBERTO: di-

<sup>[1]</sup> Dalla Corrispondenza Azanani e Gan iuvini a Parigi. Nel Cevico Muera Correr di Veneria, Busta V, dai n. 1919 al 2014, con Appendice dal n. 1 al 93 marcata Mania Documenti.

sapprova altamente gli intrighi e le mone segrete del Re ; deplora la rivoluziono del Lombardi; vorrebbe insomma che anche in Italia trionfasse il principio repubblicano, paro ed uno nella sostanza, vario nell'applicazione amministrativa. A questo proposito ci raccontò di aver fatto ieri una dichiarazione abbastanza formole all'ambasciatore Sardo BRIGNOLE SALE, il quale gli dimostrava il suo dispiacero che il Migner, secretario del Ministero degli Affari Esteri, fosse stato subitamente dimesso dal Bastine, per aver propugnata in ali uni giornali di Parigi la causa di CARLO ALBERTO, Scandaglieremo meglio in altro incontro i particolari di questo fatto, che del resto è compluto. Ad ogni modo il Governo provvisorio della Repubblica Veneta può contare sulla speciale simpatia del BASTINE, sulla sua predilezione per la nostra forma politica, quantunque gli dolga pel momento di non poter riconoscere ufficialmente il nostro Governo, perche provvisorio e per aver dichiaroto voler dividere i destini di Lombardia, e per altre ragioni, che avremo opportunità di conoscere quanto prima. Mostrò poi sorpresa mista a disgusto per l'intenzione espressa dalla Sicilia nella credenziale del suo rappresentante giunt i teste a Parigi, di volcrsi decisamente far cavalcare da un monarca italiano, forse sospettando cho questo potesse ossere quando che sia CARLO ALBERTO medesimo Perfice, in segno di sincera fraternità (cost disse) fra le due repubbliche Francese e Voneta, ci strinse affettuosamente la mano. - Ci sismo dimenticati di accennarvi più sopra, che il BASTIDE ci parlò dell'affare del fucili, mostrandosi niquanto scontento, cho non sia terminato, come gli avevano dato diritto di sperore le trattative coi rappresentanti vostri, che ci procedettero. A noi dolse di non essere così bene informati della cosa da non poter rispondere adeguatamente, e tanto più che ci pareva necessarissimo il togliere in questi momenti ogni minuno dubbio sulla coerenza e dignità del nastro Governo, e approfittare della favorevole disposiziono dello Ropubblica francese secondo il bisogno.

Vogliate quindi metterci subito in grado di dare sufficienti apiegazioni in proposito, avvortendo però, che di qualunque numero di facili si tratti, or converrà pagarli a pronti contanti come il Governa di Lambardia.

Ieri, rendendo la visita agli invisti di Lombardia, abbiamo avuto occasione di conoscere la mente levo, a ricurado al loro governo, cho a tutta l'Italia, Fuazotta, primo incaricato, fu sempre repubblicano, odora lo e più che mai, dopo l'inspertiata ed nissigne vittà del Governo di Lombardia, ol quale, onesto come egilè, ha già dimandata la sua dimiselone. Eli geolo la sitima e l'infinità di Bastrine.

e d'Arago, è colonnello di questa guardia nazionale, ha combattuto nello tre giornate di febbraio, e rimarrà a Parigi. Il suo esempio sarà seguito probabilmente anche del suo aggiuato, lo SPLUI. Abbiano stamano ricovute le lettere vostro dei 24 e 25 del p.p. mese.

Cercheremo anoco coga dell'Axtoux, n.e. ggi chiederemo la noizada assiurazioni da voi branutos. State sieuri della nostra diligua a sellecitudino nell'informarri delle ceso di Francia e delle intune ragioni di esse. Nel prossimo diaporacio potremo forsa parlavene con qualche cognizione maggiore, attinta da pure fonti. Salute o firaterità.

ALEARDO ALEARDI - T. GAR.

5 giugno.

33X

Cittadino Presidente,

Eccovi succintamente il risultato delle nostro ricerche: eccovi le notizio che ci fu dato avverare o i segreti intendimenti che abbiam potuto subodorare nei hrevi giorni della nostra dimora in Parigi. La Francia sembra in uno stato di patimento; certo in uno stato

di occulto travaglio e di crisi violenta: languido il commercio, l'industria impoventa, trepidi i banchieri, gli artieri torbidi; Parigi cupamente squallido, i forestieri, come augelli spauriti, dileguatisi dal paese Tulti i partiti ne rovesciano l'un sull'altro la colpa, e i partiti sono molti e potenti di forze, e astuti aegli andamenti: v'hanno Borbonisti, Orleanisti, Bonapartisti, repubblicani moderali, repubblicani esaltati, che si confondono coi socialisti, e talora vaano tinti della peco del comunismo Tulti, l'un contro l'altro, o sa secreto, o nalescmento armati, ma non tutti compuono a un tratto sull'arena: i giadiatori si danno il cambio; quelli cho più si addimostrano vivi alla battaglia, oggidi sono i duo partiti repubblicaai; i moderati al potere, desiderest d'una repubblica forte, degna e rispettata come BASTIDE, LAMARTINE, ARAGO eec., toltono LEDRU-ROLLIN, inclinato a violenza; gli esaltati che anelano giungervi, e che usaao per arma terribite del momeuto, il tumultuoso scontento degli artieri, e l'ardus organizzazione del lavoro: quindi attruppamenti e principii di saturnali L'accusa di Luigi Blanc, trattata jer l'altro alle Camere, poteva essere scintilla ad incendio: fortunstamente l'Assemblea Nazionale l'assopi,

( C.

no dando corso alfacerese, tonto plú chedicilarvenimento del l'amage nonovariasionimi e dia, e il resoluto avvide molte impigii digue, alcune pure che sus-base utella Commissione eventiva. —La qual Cammissione, che di Pric a desso, per serbar fordina statuto lo contreta
a mantenere permanenta in città gran contere de troppe, del impegare
a mantenere permanenta in città gran contere de troppe, del impegare
ad una magezaria —a mantenete continuo di soluti preventiva del mantenete
ad una magezaria —a mantenete continuo di soluti preventiva di suna
ad una magezaria —a mantenete continuo di soluti per le vice,
una sono di tambora. — Aggiornage poi, che se e salta bippo la
corrazione degli el vitori era panicala andei tenchere e all'impresse; per
a partica al minimo e alla loro del color dalle recontre del potera il stravamo di ni sui e anti, gli atvise, che men piaccosor; si a stravapartino moni mon desiberati.

Nº fratanto glo solida poltriscono; ma spiccano agenti cho solucano le truppe, e specialmente la giardia mobile, la qui de presorre comp sta de govam fodienti, non penera motto a prestar loca facio oreccho. E gia corrosa voci insteriose su presto mante-tazoni; e I chiarovegaent trovano che presto si veggano nuovamento luanguante le vei di Parigi.

Gó desderana i videnti repubblicani, nella speranza di rovesciar un potero che imprigono i horo capi. I ropolibilicani moderata lo desaderano, porcite in oggi sentendosi forti, hanno la certezza di soffocare la rivolta, o raffermany per fal modo l'ordine, meerti molto se ma avvenuro lo potranno.

I costituzionali anch'essi lo desiderano, sperando cho in tal guisa il potero perda ogni pop-darità, contamini con atti di sanguo la causa repubblicana, o presti nevelle speranze al loro partito, che si forebbe forto dell'altrin debolezza.

Frattanto ad adunar lo violenze e Illuminar di fosca luce gli scontenti, escono ogni di nuovi giornali, di cui il solo nome avola l'intendimento: ad oscinipio, si chiamano, il Robespierre, il Giornale della Canaglia ecc.

Intana LAMATINE perdette in una settimana la quasi favolos popolariachos avas acquistatos pi do intuita Francia si conosce un uomo così amuto e grande, così forte el opportuno, che possa farira centra equi affatti unversuli, e posso offeriro solorial guarentigle di ordine, di sicurezza, di signità. L'Assemblea Nazionale l'ardellata d'atterie, cota posti unomie el opertite i somune, questra incettezza penosa dell'avvenera fa ogni gorno più seuro e tampestoso l'orizi-rate politico dei comonico della Francia.

10

La politica dell'attuale Ministero, almeno quella, che puossi desuniere dalle tronche parole dei Ministri, dalle confidenze de minori ufficiali, dall'aria sibilina che li circonda, è favorevolo all'Italia. -Voi sapete quante fu detto all'Assemblea. - Quello però che nel seguito si pen-a è codesto.

Pare si desideri un'Italia indipendento, divisa in varii Stati, con istituzioni più e meno democratiche, e fo temente confederati fra loro: una Italia infino che di motto somigli all'umono degli Stati americani; una la Dieta con potere esecutive, energico e pronto, con comando delle armate di terra e di mare; con potero legislativo in tutto ciò che riflette i comuni interessi; libertà pressoche illimitata nezh Stati federat, quanto allo aviluppo dei municipii, e all'interna amministrazione, Lo stesso LAMANTINE, quantunque vago e indeterminato, come la sua poesia, la questa política del BASTIDE interamente consente. Tuttavio siavi noto, che il gran peeta, forse pizhato alla rete dalla perfila Albione, si era lascialo sfuggire che forse un nuevo trattato di Campoformio sarebbe necessario. Ozgi fortunatamente mutò.

Amiel all'Italia così costituita, veggono di mal occhin le tendenze Lombarde-Venete in favore di un regno italiano settentrionale. Un esempio vi chiarmà meglio lo spirito lore non apertamente manifesto.

Nel passito dispaecio vi toccammo del Migner; sappiate dunquo che il Mesker, l'illustro scrittore della rivoluzione dell 89, la creatura ne-ademica di TALLERAND, era archivista del Minostere degli Affari Esteri ; pesto senza influenza dato n persona influentissima. Egli nttaccatissime a Timens, e forse da costumulbaccato, scrisso una lettera ad un alte milanese, noto albertino, nella quale esprimeva sentilnenți favorevoli alla costituzione di un regno Longobardico. - La lettera, per un azzardo, caddo tra le mam del redattore della Reforme, e bravamente la stampò. Il BASTIDE, irritato di veder not seno stesso del Murstero chi facesse opnosizione alle sue idee, seriaso ni Migner, chieden logli ragione dei fatto e lamentandosi che vi fosse chi esasso mettervi (cos) si esprime) b istoni nelle ruote. - Il Migner non rispose, come si desiderava, e fu sul momento deposto -L'ambasciador premontese si mosse, e commosso parlò, ma invano: il denosto restò denosto, - Il fatto significa - ma tenetele per voi. E giacchi mi è caduto sotto la penna il nonie di Titteres, sappiate che, sereditato e pauroso fin l'altro di, ora alza il capo volpino e si presenta ai collegi elettorali, e con futta probabilità sarà elette a deputato: egli fino a poco fa sosteneva un regne Longobardico, e ciò perchè un bello e forte e novo regno costituzionale in Italia, al con10Y

fina della Frauria, potoa avere que l'este luflueura pel ricemponimente di qualche cosa di simile qui. — Senhura però de qui tittiamento el sia accostoto, quanto alla politica sull'Italia, all'optinione del Ministere. — Un aitre ratto già in parte toto contente mell'artico dispositio, per porta fine accordina del desideri ministera di suntinuo mi electrone del contente del conten

l'attual Ministero, si terrà ferma el niego.

La qual cosa vi dimostri quanto subdolosamente evversa eia a nol la politica ingleso; se questa già non vi fosse abbastanza manifesta nello mone avute nella tragedia di Napoli o nella farsa del viaggio dell'Imperatore ad Innspruek. - Certo è cho la tremenda parola di Campoformio fu pronunciata la pruna volte a Londra, Secondo codesta politica francese, saranno colorati gl'invisti alle varie notenzo d'Italia. LAMARTINE avea già fatto parecchie nomino che putivano di costituzionale, roba dell'antico regime: BASTIDE le rivocò, e maudò repubblicani schietti. - Tale troverete quech, che in qualità di Console generale verrà a Venezia ; tali quelli mandati a Nepoli coa istruzioni (dicesi) di propagar per quanto è da loro i sentimenti repubblicani; tale l'inviato a Pio, quantunque con maggior riguardo, e con mano di vettuto, avvegnache il potero in Francia ebbia ai principil repubblicani sposati i cattolici. Cho se per avventura i repubblicani esaltati avessero il disopre, aspettatevi francesi dappertutto, la propoganda armata sulle verie strade d'Europa, sangue e berretti rossi e delirit nuovi. Già all'esercito dell'Alpi non ci vuole gran epirito, ansioso com'è di azione e insofferento di dimora. E tanta sciagura di guerra universale potrebbe pur troppo accadere, giacchè nel paese di Francia poa si ee mai qual sarà il dimani e le promesse del ministro di ieri potrebbero esser frante de quol di stassera. Parigi è vere sabbia mobile su cratere di vulcane.

Non sappiemo e desideriamo conoscere il più presto che el può il risultato delle concraioni venete, dolle lombarde e, non dubitando desideriamo sapere che contraccolpo abbia avute a Venezia i reazuone fatta a Milano sotto il palazzo Marine; desideriemo che retta-

Le carte della signora MARIA TERESA tutte furono consegnate, e serbiamo ricevuta.

L'ANDRYANE non è a Parigi; leri gli abbiano scritto e, ove il caso lo richie lesse, andreino l'uno e l'altro a visitarlo a Chantilly. Salute e fraternità

ALEARDO ALEARDI, TOMMASO GAR.

Parigi, 23 giugno 1848.

Cittadino Presidente.

di costui.

Le noticie contenute nei vostri Bullettini del 1 te 15 corrente, ci conternaron pocionamento. Gi augmin il cuero penando al crudelle governo che l'inimico rimbaldinatio. Incha da verà fatto delle ricupitatto provincio. Nelle vostre due tutimo lettera abbiano cercalo luvano una pareda, un cenno di ciò che vi proponetto di faro nei cesi estrenta. El urgontsiamo, è inipienpossibile che vost ciclichiarate in termini precisi ed espiliciti le vostre intenzioni riguando ai futuri unergenti che potesservo compromettore la vostra indipandona e qualtà dello provincio Dietei francamente, se areto fondata ragione di aperare quanto prima la ricuporazione delle provincio perduto, mediante le sofe forze di Custo Alumitro, dei volonitari falciani, e core a lunco, e comercare a qualunque evento la vostra autonomia. Gibra a questo proposibo che voi campiete eserce in orta da forto

NEL

- 6.0

sicura la proposta formale dell'Austria a questo Ministero degli Affari Esteri, di volor lasciaro la Lombardia a CARLO ALBERTO, e contentarsi che la Venezia rimanga sotto II supremo dominio della Monarchia austriaca covitiuzionale, con separata amministrazione, e con un principo della casa imporialo alla testa.

L'avviso vi serva. Nol ci asteniamo per oggi da ogni commento.
Incerti, como siamo, che quosto dispaccio giunga nelle vostre mani,
ne rimandiamo uno conforme a persona didata in Milano, affinchè lo
consegni al CALUCCI o a qualche agente vostro, che ve lo trasmetta
sicuramento.

Qui, da due ero si batte la generale. Il popolo è in rivolta, e costrusce harricato in diverse vio della capitale Si sono glà fatte parecchio scarache, ma non el è dato ancora conoscere il vero motivo e l'esito della lotta. Ne avrete da noi ragguaglio domani.

Salute o fraternită! Viva l'Italia! Viva Venezia!

ALEARDO ALEARDI, TOMMASO GAR.

Firenze, 17 agosto 1848.

Onorevole Cittadina,

Partii da Parigi la sera del di 9 cerente per recarvi in persona (um fidando nello solito vie di corrispondenza) la decisiono della Francia riguardo alle cose d'Italia, e spiegarvi le segrete intenzioni del Governo francese interno alla mediazione proposta d'accordo coll'infinitera alle parti beligeranti.

Il CAUTOTTA vi avrà consegnata una mia lettera nella quale lo vi parlara delle tergiverazioni e delle dibbiene dell'irazioni di GATIO. AIRINTO, e vi nocemava in risolazione degl'arviati lombardi di chico della periodi in di triceretta, resa suprimissima. Molt in quell' ce-se ne appetitame più giorni anvisonamento. Alla fina, considerando in dichicarazione di voi Intal'alla Lombardia il 21maggio, e il socumento, cho nell' quotino franceso arribbo pottuto postera la man-na del nostro voi, siccione rapporerentanti di Verezio, delliberatumo di prender parto a quell'attic e sationer'ivelo limitate cibili della dell'alla della d

terci nel tempo stesse la condizione che la non avesse a domandarne in compenso la Savoia, e a fare no suoi Stati una propaganda repubblicana. In questo frangento creslemmo opportuno di prescutare la Nota della quale vi acchiudo copia. Al Recci fu risposto essere quell'iachiesta arrivata troppo tardi; non potere la Francia offrire oggimai che una mediazione d'intelligenza coll'Iaghilterra. Al Presideato del potere esecutivo parve acerba la chiusa di quello scritto, e ci disse che ora colpa nostra e non della Francia se lo cose erano venute a mal termino, e cho la Francia potrebbe a sua volta rispondere: s. Matheur aux nations, qui n'ont vas de foi en la louaute de la France! . Replicamuso che il nostro lagrimevole stato ei dovea seusare abbastanza; che quello era un grado di angoscia, non di minaccia, e che noi riposavamo sulle promosse e sulla gonerosità della Francia, Ed ei suggiungera: che la Francia pertorbidi interni e per lo squilibrio delle sue finanze, non poteva pigliarsi sulle braccia una guerra europea, intervenendo armata in Italia; che perciò avea voluto assicurarsi prima dei sentimenti dell'Inghilterra, circa le cose nostro, e trovatala pronta a concorrere con essa per mettere pace fra noi ed i nostri nemici egli, il Cavargnac, avea spedito lo stesso giorno (il dl 8) dei Commissarii a Tormo ed a Vienna a proporro un armistizio e a necoziare un accomodamento Non accordandosi l'armistazio e la mediazione, la Francia interverrelibe immediatamento collo armi. Chiestogli quale sarebbe la base che pone alla mediazioni la Francia, a'avennuo risposta: l'indinendenza dell'Alta Italia con proporzionati compensi in danaro. Venuta poscan a toccare la probabilità della caduta di Milano, e delle rappresaglie dei vinctori, il CAVAIGNAC asseriva risolutamente, « Sogez tranquilles; Milan ne restera pas que Autrichieus. E Venezia? saltai su jo: permetterete voi cho Venezia sia nuovamente sacrificata? No certamente, riprese, fareme tutto ciò che dipendo da noi per impediro una tale sciagura. Con queste parole ci congedava, ed io risolsi di partir sul momento per comunicarvi cotesti fatti e cotesti discorsi, u pregarvi di tenervi disposti a protestaro energicamente coll'arme, se mai la Francia condiscendesse allo pretensioni dell'Austria e ni consigli dell'Inghilterra, e segnasse con loro un movo trattato di Campoformio. Arrivato a Genova, udii con immensa sodd sfazione cho il vostro civilo coraggio avea prevenuto i nuci desiderii, liberando Venezia dalle turpi pastoie monarchiche, è preparandola in caso di bisogno, a iniziare la seconda e più felice lotta contro i nostri foroci avversarii. Trovai Genova ju grande fermento; alcuni parlavano di proclamar la repubblica; ciò che sarobbe imprudente partito nelle cirA Firemo Irovai il Zoptont, o seppi da lui cho il Tomassio Taspettava a Livorno per passar seco in Francia Corsi subilo a Livorno el obbi con lui un lungo abboccamento, nel quale (informatolo dello cose di Francia) il a stabilito chi bi rimanessi per ora a Firenze e gii servisi informediato con vio, promoreno la spektione dei dispecci e dei vivesi della Romagna a Veneta, e rendendolo consapervole di chi che a viveno in questo prese.

Il Viesseux coopera meco ad assicurare lo corrispondenze, e ad agevolare il trasporto delle vettovaghe; a servirvi insomina in tutto quello che qui vi occorra.

L'ALTAINI che è rimaste a Par si, mi consegnà l'incluissa, che era destinata al Castiella Egli disimpegnà con molto senno o caloro l'officio soo, e merita tutta la vostra benevolenza, lo aspetto con impazienza i vostri ordini, o con sincera stima o riconsectuza vi abbraccio.

Viva l'Italia - Viva la Repubblica di Venezia.

TOWNSO GAR-

## Au chei du pouvoir exécutif et au Ministre des Affaires étrangères de la Republique Française (1).

Messicurs,

Nois venons de receivir des nouvelles de Milan à la date du 4. On se pripare à une défense désespèrée; la preclamation du marichal Rantitikt ne prouve que trop la sorte qui est reservé aux Lombards, lis mourront aux cris de Vire l'Indié, et les yeux tournés vers cette France doui lis intendent avec une tranquille fol e noble sécours, car lis ne pouvent confondre le souvenir de la France de LOUIS PHILIPPE, avec les sentimens de la France républicaine.

Messianté pourrez vous encera assister en trinnis indifférents au spectaci-d'un pueples sichée et a misilieurent qui rous appelie comme des frères, qui vous a donné tout des prèce de symptonies de la mainte frequeux par prévieures de voire lisètore, et dont la reconstant de propue par prévieures de voire lisètore, et dont la reconstant de la comme de l'Europe. Si la Finne doit hésister encore, il valait meux pour elle, pour sons, pour tutte lu monde, qu'un n'est junis pienome ce en magnifique, parelles de nationalité et de preprie la missime Cest en expanique de la comme de l

Messicurs! C'est une grave re-pousaint lé dérant l'histoire et devant toute l'Europe liberale que celle qui pese sur vous en ce moment. On parte de l'Angleterre, et en ne craint pas qu'elle néposes avec l'Autriche sans la France et contre la France; en parte des fluances, et en ignore que le royaume lombardo-veneten etait

<sup>(</sup>I) PLANAL DE LA FAIL. Daviel M nin-

une mine inéquisable pour les Autrichiens, et qu'il va l'être pour la cause de la liberté : on parte de guerre oursépenne, et noublie que la guerre existe entre les deux principes irréconciliables, on no parle pas de la justice, de la vévité, de la nouvelle largos qui puut seule devenr l'amie de la France nouvelle. Non, vans ne feres as de la petite politique, vous ne ferere pas de la vieille diplomatie : vous ne parierez pas du couvert avec des cabinet, lorque la coret de tous les propies libres es (perienze vous est que, concert de tous les propies libres es (perienze vous est que, con-

Ne permettes pas que dans l'ivresse de la douleur on ne puisse exclamer avec une espèce de raison: Malheur aux nations qui ont espèré dans les paroles de la France! (1)

Paris ce 8 août 1818. (2)

Signés :

- A. GUERRIERI, membre du Gouvernoment provvisoire de la Lombardie.
- A. ALEARDI ) envoyés du Gouvernement provvisoire de Venise.
- T. GAR. | envoyes du Gouvernement provvisoire de Venise L. Thivulzi, envoyé du Conseil d'État de la Lombardie.
- G. CARCANO, Secrétaire du Gouvernement provvisoire de la Lombardie.
- A Mona, délégué de la Garde Nationale de Milan.
- F. Forksti, ex-juge, et prisonnier d'État au Spielberg. G. Verot,
- Le colonel L. FRAPOLLI.
- DE FILIPPI, secretaire de l'Association nationale italienne à Paris-

 <sup>(1) «</sup> Non potel non pensare (cos) a proposito di Anotro Triera, serivera » recentemente Nicolo Tommasco) sila sprezzante nocoglienza che ricevette

s da lui passeggiante nel suo grardino, an nomo (est era forse il medesimo s Tommasko) non d'altri titoli freglato che della propria porertà, e che ve-

niva nel 1868 a invocare dalla Francia non armi liberatrici, ma una pia mediatrice parola «Томмано – Adolfo Thiers, Nuova Antologia, genn. 1872).
 В постава поста

<sup>(?)</sup> Il Radatiti, Assedio di Venezio, reca tradotta la presente proteste, pog. 672.

# VI.

## Trasmissione del possesso di Venezia nei Commissari dei Re. (1)

Copia d'istrumento di cessione e d'immissione in rerpetto del possesso dei dominii e della sorranità della città e provincia di Venezia futta dal Governo provinciaro a S. M. n. B.C.CARLO ALBURTO ed ai suoi II. successori, e per essi ai Commissari Re<sub>s</sub>i straordinari.

N.º di Repertorio 7457.

Questo giorno di Lunedi (7) sette gosto 1848 alle ore nove antimeradiano;

In nono del Gorerno provviscio della città e provinca di Venedix Comparai vanuti di oni infraeriti (congonit veneti, notai Gillolo dotter Risone e Danielo dottor Gaspari, da una parte loro Eccel-tene, FILENTECO nobile CAVERITA Vice-procedente del Governo provvisco ai, ANTONIO march PAGLICCI; conto LIGOMINO MARTINEZO, GIANNA DI MATERIA CAVERDARI, RIALI CARLO GIUSESPRE, de lero Eccellente COLLI marcha (Tronio in FILENDA, O GIANNA ESCENDARI, CHARLE CARLO GIANNA STELLA CARLO CONTO, SENDATO CHARLE CONTO, CONTONIO MARTINE SENDATO CHARLE CONTONIO CONTON

Ob dalla delaberazione del quatto dello scorso meso di tuglio della cutta o provincia di Venezia, stata presentata a S. M. di tu CARLO ALBILATO da speciale Depulsione al quarter generale di Bowerbella, nel successivo giorno 21 (dollo; d) ribulta esser voto generale di questio popolo d'uniri allo stato della prefata Naie-ti Stata che l'immonistata unomo della cutta e privincia e stata recettata della prefata Naie-ti Stata (sectione).

<sup>(</sup>I) Arthirio Cibrario.

Re e dal Parlamento nazionale agli ntessi patti e colle stesse guarent gie cho furono ntipulato per l'uniono della Lombardia, come appare dalla Legge del 27 luglio cho si è pubblicata la questa città il giorno di icri;

Che con derecto di Sua Alteza Secresionima il Principe di Savota Cantizione, lugostomoto penerale di Sua Nascota, delli 20 luglio prossimo passato e 1.º agosto corrente sieno ritati nominali Commissari Rusi stanodiani nella città e provintia di Veneza, per setumera il possesso celli Governo a numo del Re CARLO Alternativa del Cantizio Cartino del Cartino Cartin

Che risousceudo con intera soddictaione il Governo provisorio, computo Tacino de onnevota sun maddo, n'à dichirato protto a dissuttere mi predetti Regi. Commesari il possesso ed il Genero della citale provincia di Veresia, force di terra e di mavo e di opini diritto, rapione ed azione, che appartegra all'esercizio del avorano della contenta di mi mi di ella Logge di mione e colta merva di culi n'essa, per quanto riguarda la mutazione del Governo provvisorio in Cossulto.

Ca'e questo effetto evendo era qui entrenuto le predette illustri parti contractu nelle rispettire lora qualda, che il Geverno provisioni a nouo della città e provinca di Veneira, ed in escutuone del vito del dello escro leglio e della leggera della desestame et el l'emmissari Regi straordinari in nome di S. M. Il De CARDO ADRIFO, VITORIO DELLA, LIQUE GIRMANO, ZACOPO CA-STELLA, FRANCISCO CAMPRATA, ANTONIO PARLICE, LEORANDO MANITISCO, GIOVAN BRATERIA CAPPIDALE, GIRMEDO IR RALLO, del Regio unila, hanno proceduto e procedono alle stipulazioni-sequenti:

1.º Il Gaverno provvisorio, in persona del Vice-presidente e membri sorra designati e del present sotterent teche e damento in perpetuo a S. M. Il Be CARLO ALBERTO e di assoli IL Successo i eper essi al Commissori Regi stranolizzal predicale Il Possesso e dominio e in sorrantit della città e provincia di Veneza, delette forne di terra e di mare e dogni regione e datione che no dipende, colte sobe restrizioni e riservo di cui nella legge 27 luglio ultimo scorno.

2.º 1 Regi Commissari straordinari predetli necettano nel nome di S M. il Re Carlo Alberto e dei suoi Regi Successori la cessione « demissions suddata celle ricervo di cai oppa, dichlarando di avenere immodiatamente nel regio nomo Foscrettio del Gerenne; e per segno di detta presa di possono hanno ordinate che la handiera tidinana cello dettami di savvia sia inalierata sudle tre aste posta avandi la basilica di S. Marca, il che venne eseguato in questo mento alla presenta di parte della Commissione dei della militata mento alla presenta di parte della Commissione dei della militata accurso, venendo il Becal vessillo (adono sabitato con una solve di 21 cejul di cannose.

Dal quale atto da ritenersi nel suo originale ne' protecelli dell'infrascritto notale Giulio dottor Bisano, come seniore, ne siame stati coregati nei notal infrascritti conosciuti dalle prelodate parti.

Fatto in Venezia, nel palazza nazionale, alto in piazza e parrocchia di S. Marce, e precisionante nulla siab elifeta biblioteca, epubblicate modiante lettura fatta a chara voce alli prel-dati comparenti alla presenza di sua Rimonua Reverenzianua il tarilinio Azono Mo-stro, patrarea di Venezia, di sua Eccellenza il harone Gentziazzo Contro, presenza in capa della truppa el Venezia, disa Eccellenza Gionolos Pores, mercale in capa della truppa el Venezia, di sua Eccellenza Gionolos Pores, tentrale in capa della truppa el Venezia, della Controla del revisione di Venezia, esperialmente in capa della Gionale della Controla del Suprema Trilomale di revisione della Gionale nazionale di Venezia, specialmente reclinedi come technicali, non che coli intervento el mesterna della giorni retali-segnata che con li referenzia del assesterna della giorni retali-segnata che con le prolette parti bedinnoni e noi notai ci sottoscrivizmo:

LICHO GERMANIO,
JACOPO CASTELLI,
FRANCIANO CAMBRITA,
ANTONIO PAORI OFFICA,
LEGONARO MARTINENO,
GUINER FIRMANI,
GUINER HEALI,
II cardinale MANDEO, Palriarca, testimonio,
GLATINEO PERE, testimonio,
GIACONEO PERE, Testimonio,
GIORIOLO FORO AND, Testimonio,
GIOVANO, MONTANIO, GENERALI,
MONTANIO, MONTANIO, GENERALI,
MONTANIO, MONTANIO, GENERALIMONIO,
ANDROMENO, MONTANIO, GENERALIMONIO,
MONTANIO, GENERALIMONIO, GENERALIMONIO,
MONTANIO, GENERALIMONIO, GENERALIMONIO,
MONTANIO, GENERALIMONIO, GENERALIMONIO, GENERALIMONIO,
MONTANIO, GENERALIMONIO, GENERALIMONIO

VITTORIO COLLI.

LEONE GRAZIANI, Contro-ammiraglio, Comundante generale

l della Marina, a ciò specialmento invitato,

Dottor Giovanni Domento Benetra, Presidente del tribunale di prima istanza civile e Guardia civica,

Dottor ANGELO FRAMI, pre-selente del magistrato di sanità marittima in Venezia,

Dottor Francesco Senavini, Presidento del Tribunale di commercio, Il Presidente dell'Accademia di belle arti, Francesco ba-

rone di GALVAGNO,
FRANCESCO TRIFFONI, ff. di presidento del magistrato poli-

tico provvisorio. Il delegato di Venezia, Guido Avesani,

Il vice-presidente, il di presidente d'appello, BENEDETTO BANTOLINI,

Il ff. di presidente del magistrato cameralo, Vincenzo Tilatti, Il consigliere procuratore cameralo, Barrolomea Toss, Il Prefetto dell'ordino publico, dott. Nicoló di Vergottist, Per la presidenza dell'Isbitto veneto di scienze, lettere ed

arti, Giovanni Pasini, segretario, Ligoi Runti, Pressiente del Trimonale criminale, DA MALA ASTONIO, anziano provinciale, BONNE PRANCISCO, Accessore municipale, LUGI MICHIEL, assessore municipale, DALMCO MEDIS, assessore municipale, GO, BATTA ANDEL, deputado provincialo,

ANTONIO BERTI, Colonnello della Guardia nazionalo, ALV. Francisco dottor Moventio, Colonnello della Guardia nazionale.

CLAUNIO PAGLUCCI, Celonnello della Guardia nazionale.

A. ZEN, Celonnello della 3.º legione.

ZILIO BRAGADIN, Maggiore ed aiutante del comandante ge-

neralo.

GEROLANO GUSTINIANI, Tenecite colonnollo pel comando della

4.ª legione,

March. Antonio Grimani Giustinian, deputato provinciale. Genoralo Armanol, ispottoro generalo d'artiglieria e genio, Giovanni Milani, Coleonello del genio, assessore del Comtato di guerra,

GALEAZZO FONTANA PINO, Colonnollo assessoro del Comitato di guerra,

ALESSANDRO MARCELLO, intendente in capo, assessore del Comitato di guerra, FRANCECCO SOLERA, Generale di divisione, FRANCESCO FONTANA, Tenente colonnello, capo di Stato m eggiore nel comando della città e fortezza di Ve-G. B. GIAPPONI, Maggiore aiutante di campo al Ministero, DANIELE dottor GASPARI del fu PIETRO, notaio residente in Venezia e Guardia nazionale, GIULIO dottor BISANO del fu PAOLO, notaio, residente in Venezia e Guard a nazionale. (luogo del bollo) Concorda coll'originale Venezia, 11 agosto 1818. Il Commissario straordinario J. CASTELLI.

J. 3X

#### VII.

#### Processo verbale della seduta del Commissari e del Membri della Consulta Veneta. (1)

Venezia, 1 agosto 1848, 1 ora dopo mezzoli.

Nell'appartamento occupato al palazzo nazionale dal marchese COLLI Si sono riun ti coo esso il cav. Cibrario, il dottore Castelle ed a signori membradella Consulta, Camerata, Paolucci, Marti-NENGO, CAVEDAL'S o REALL II dottore CASTELLI diede lettura d'un dispaccio del generalo Wellien ricevuto oggi stesso, e contenente la stipulazione dun armistizio concluso fra l'armata imperiale e S M. il Re di Sardegna, in virtà del quale Venezia deve essere evacuata dalla flotta e dalle truppe Sande. I tre Commissari banno dichiarato non poter prestar fesle ad una simile notizia. Il marchese Coulli ed il cavaliere Cintratio hanne inoltre positivninente dichiarato con emozione patriotica, divisa da tutti limenibri della riunione, che s nel caso che la nuova fosso vera, ossi non consentiranno giams mai ad un atto così contrario ai loro sontimenti, qualo sarebbe » la resa di Venezia; che essì considererebbero il loro mandato » come cessato dal giorno stesso nel quale ricevessero la notizia » ufficiale d'una simile stipulazione; che in conseguenza Venezia » abrebbe da quel momento libera, come qualunque Stato indipen-» dente, di agire come essa giu lichterebbe il più utile alla sua propria s causa ed a quella d'Italia, lasciando a sua scelta di riflutare o di s accettare in allora i loro servigi come semplici cittadeni, deplo-

» rando dal fondo del cuare che il acrigi chi casi potesero rendere in quel caso noa sieno che puramente personali ». Il dottore Castilla agginose chi energia che la stipulazione, e della quale si tratta, sarebbe nulla aucho per l'effetto dell'atto di fusione che dice: che non si potrà disporre della serte del

<sup>(</sup>I) Radaella, Assedio di Veneria.

- » Paese senza il consentimento della Consulta; cho in ogni caso
- > l'abbandono di Venezia del Re, la collocherebbo nello atato di
- prana, davondo la fusione essere considerata come nulla e non
- » avvenuta, e la savrandà della repubblica como non avendo
- giammar cessato dal momento che le condimoni della fusiono
   non furono commute: che celi vollo fare questa dichiarazione e
- non furono computo; che egli vollo fare questa dichiarazione e
   protestiro da questo momento, atteso cho Venezia, che nacquo
- libera e che restò tale sino al giorno che essa dovette soccom-
- bere per forza maggioro. Venezia che aveva recentemente ricu-
- » perata dopo cinquant'anni di schiavitù la sua libertà in seguito
- di una canitolazione che allentanò i suoi oppressori. Venezia
- » non ha consentito a dare per la prima volta la sua adesione al
- » regime monarchico, che in cambio di certe condizioni ramasto
- » senza effetto. In conseguenza il suo primo stato d'indipendenza
- » rimase intatto, e non può soccombere che sotto la forza impotento a distruggere il diritto. »
- I due Commissari piementesi hanno pienamente aderito a questa debiarazione, e dopo ciò, in previsione delle sventure che ei minacciano, facendo osservare che era necessario aumentare in tal momento i nostri mezzi di difesa, essi hanno proposto;
- f.º Di mettere immediatamento ad esecuziono lo misure proposte già sul Comitato di Sicurezza, valo a diro chiudere ermeticamente tutti i passuggi che danno accesso nolla laguna;
- 2º Di creare alla pruna domanda del popolo un Comitato di difesa, con decreto dell'Assemblea che sarà convocata a questo scopo.
- Quaste proposizioni essendo stato necettate dal generalo COLLE e da tutti i membri della Consulta, fu deciso all'unanimità cho l'Assemblea sarebbe convocata il domani dol giorno nel quale sarobbesi ricovuto la nuova ufficale doll'armistizio.

Segnati COLLI - CIBRARIO - CASTELLI, Commissari Regi -PAOLIICCI - CAVEDALIS - CAMERATA - MARTINENGO - REALI, Consultori.

#### VIII.

#### Rapporto del conte Cibrario al Ministero sulla Commissione straordinaria sostenuta a Venezia in Agosto 1848 (1).

In sul finire di luglio di quest'anno a amo stati onorati, il marchese Couta ed io, dell'atta massiono di Commissari R. straordinari a Venezia coll'incarsco di prenderno il possesso ed assumerne il Governo.

Le notre armi, state fino a quel tempo viitoriose, averano già incontinciato a pature un rivolgimente di fortona. Il valere codeva al numero esi all'arto nomica. Era faccio il prevodero che la nestamissime potenti advaziri impossibile, o devvar riuscire ad opui modo non scevra di qualche pericolo. Per ciò appunto dibiam cruduto delato di buso citadino accertaro e partire.

La partenza fu d'uneniez 29 di lugifo. Una prima somma di L'00 mila, spedita dalle Finanzio in assosido delle casso venete, era funda mila sinda al cav. Ricati, membro di quel Gererno provvisorio. Un altro assosido di pari somma era stato invanto a Venezio in itanii secuti, ed era accompagnato da un impiegato dell' Ispezione generale del R. reservo.

Due hevri formate in Alessandria ed a Genora ebbero per iscopa parima di convertire largente in en, ha seconda di convertire l'oro in cambalii. La prima operazione posè compierai, non così ta seconda. Godo, considente sessore le vio di terra mal estore, abbano consigliatoli conte Brauver, justendente generale di Genora a spedir quella somma per mare sogra un rapore francese, la cui bandiera sarebbé fore d'ogni dubbio rispettata. Dopo ciù sellecitammo il viaggio.

(l) Archivio Curanto

Per Firenze ei siam constitt a Boloma. Gomdi in quolla cità al mattino del 4 di nestes, sanos atta informati dei manifesto di Wannes sufficierazione della marcia della Wannes sufficierazione della marcia della visitacia che à il tervamano a Comb. Persegnito con rapullà di cammino, samo pinull'a sera a Ravonan, a netta notto me-bossas abbiano pressi albaren sul Miccoli, puresto vappra presentativa, che diovera portarel a Vessiria. La mattina del 5 trovano lea n'erica del distributori del Misimo sera, abbia noi pessari rato di dattinetta. Al basia con la distributori di distributori di Misimo sera, abbi non i pessari rato di dattinetta a distributori di dattinetta di distributori di distributori di dattinetta di distributori di di distributori di distributori di distributori di distributori di di distributori di distribu

Un dispaccio del Ministero, statori conegonato dal comandando diodio, si avava namucanta la diciniza del Castalla a tersa Cammiscario attendimento, collimento della fifti annon-trattico. Ha gaper Castalla esta a decettura tale milicia, percichi mon superia quali fissione lo intenzioni e il tradicira del Commiscari Demonstel. Una maceziona di convenziatione di prasicioni possiminate dimonstrandopti che l'inicia mostra terolezza ca di considerazione di convenziatione di discontinua di della comune casso mi diama.

All' indomani , 6 agosto , vi fu adunanza del Governo provvisorio alla quale siame intervenuti. Presentata la legge del 27 luglio, che accetta la fusione della elttà e provincia di Venezin col Regno dell'Alta Italia e coi patti medesimi della Lombardia, data lettura delle nostre Commissioni, i membri dol Governo provvisorio osservarono, che la sola leggo precitata del 27 lugho non poteva da per sè oporare l'immediata cessaziono del Governo Veneto, perchè quella legge proclamando la massima, nulla definisco sul regimo transitorio fino alla convocazione della Costituento; che per questo regime transitorio evidente palesquasi la necessità di un'altra legeo aucora mancante, che assicurasso a Venezia anche la tal parto le condizioni medesime della Lombardia secondo i patti della della beraziono del 4 luglio, e provvedesso interno al mutarsi del Governo provvisorlo in Consulta. Su questa difficoltà molto insistevano l membri del Governo provvisorio per non essere addebitati dal popolo veneto di una gravo responsabilità, se in caso tanto importante, com'era quello di dimettere il Governo al Re Carlio Alberto. non avessero richiesta la pienissima esecuzione dei patti della fusione, e la totale parità di trattamento fra Venezia e la Lombardia.

Noi, considerando che dall'un canto i patti della fusiono e la

JEN.

×85

2 2 V

legge del 27 luglia all'art. 2 stabilivano questo parità di trattamento; cho nu in trattavia pre ob son ad injentero quanto era stato diciarato per la Lombardia, o trovavasi già Vertadinenzio compreso nell'art 2 della lego 27 luglio; condicenzio dall'altro lato cho importava sepratula tenceno immodatamento eggl dell'edito del latte con principara per l'arti di econoso, avuto nende regunario alte faco tà stranchinario di cui eravamo invectiti, abbiamo promeso di engine con un notavo deverto dicitarativo al difetto di appara la pere i con fa convento, compilinationos processo verbato, cili un discitero ha consi.

Si convenno intanto che l'Atto di cessiona avrebbe lungo l'Imboli muni mattuna albo nove; che si ferebbe per utto pubblico regulario da duo notali in presenza del carinulo Patrarca odi tut e lo prima con rebbo l'esamonto della IL bandera intana sulle grandi sibo che si levano di fortuo alla bandera intana sulle grandi sibo che si levano di fortuo alla bandera di al. Auro, la quato arrebbo in quel punti saltutta colle sparo delle arrigherio, o col sucon a fecta di tutto lo campano della città.

Consecutod poi quanta affetto suscili nel cueri veneziani l'embienta di a Marca, abbianimo ercututo apportuna di preservere, cho il medesimo non si topliesso dalla basilora in cui occupara parto del campo nesso a guissa di quartice franco, ma solo si aggiungeosa une campo di merco la crece di asvota. Silafate consiglio di intercon inde dallo continezimo dai membri d.1 Governo provvisorio, u freco ottimo senso nel popolo.

Lunedi allo 9 1/2 notla sata del palazzo Nazienale, overa un tempo la bilioteca, l'atto solenno obbo luogo con gran concorso o nel modo sopraiudicato.

Il cardinalo Patriarea Jacoro Monico apparecchiò o volto cho leggessimo in minuta una lettera pastorale scritta con sentimenti di ottimo prelato e di buon italiano, o ci consegnò una lottera cho contenova un suo primo omaggio al Ru.

Della pastoralo non fu compiuta la stumpa per lo vicendo cho prosto sopravvennero. La lettera pervenne all'alta sua dostinazione.

Il proclama da noi pubblicato in occasiono della presa di poscesos, quello del Governo provvesorio, il nostro decreto relativo alla compitta parti di condizioni en la Lombartia o la Voenezi, sono già stati prima d'ora travmessi al Ministero. Appena entrati in utilicio abbiamo proceduto all'ordinamentu del Dipartimenti governativi nel molu seguento. Marchese Col.Lt: Guerra, Marina, Uffizi di porto, Relazioni politiche, Ordine pubblico.

Cav. Cibranto; Finanze, Commercio e Industria, Poete, Ordine e personale degli uffizi amministrativi, Econometo.

Avv. Castelli; Culto, Grazia e Giustizia, Interno colle pubbliche costruzioni, Pubblica Istruziono, Belle Arti, Archivi, Pesi e Misure, Sanità.

I fatti dimostrarone, che la diligenza usata nel viaggio e nello appianero ogni ostacolo che al frapponerse alla presa di possesso era state molto opportune. Ed in vero 18 egosto, alla mattina per tempo un puralmentario mandato da WELDEN, rec'la noviala doll'ingresso degli Austriaci in Milano, con un invito ad entrece in negoziazioni.

Contemporeneamonto la atessa notizia veniva disseminate in Venezia dai molti ed attivi egenti cho l'Austria vi possiede, fre i quali è voco univorsale cho primeggino i consoli di Inghilterra e di Napoli.

Noi per tutta risposta ebbiamo mandato al generale WELDEN copla del nostro proclame del giorno 7, riferendoci del resto alla risposte glà data dal Governo provvisorio ad una comunicazione di ugual natura, e frattanto, affino di rassicurare le pubblica opinione, abbiamo pubblicato il proclama di cui s'unisee copia.

In quel mentre una parto del corpo d'artificirà napoletana tumultares dicliarmad di voler ripatairea secondi Ordine aspresos riceruto dal proprio Re. Ritenerii per forza, accondochè consigliava il generale Prizz, non ere utile nè prudente partito, perchè consi ce ne asaromino poluti fidaro nel primo scontro cio nenico Y tolevano, partendo, asportare semi e cennoni; ma furono costretti ad ebbandonarii, o si conteniarono di consegnerci une protesta.

La mattina del morcoledi D agosto, a mo si presentave DA-NELE MANN Probabilmont informedo de suoi repubblicame del pericolo corso dal re a Milano e delle luttuose condizioni del nostra seericito), e dopo quische parole cortese, con uni parieva: Se ti Ile GARLO ALBERTO, troumdosi colta spada alla gola, fosse contretto a ceder Venezia agli Austriaci, voi attri cosa fareste ?

Risposi che non eprive discussioni sopra un'ipotesi assurda ed impossibile. Ripigliò: e sarà assurde ed impossibilo; enchio anno » di credorie tale; ma siamo in tenipi in cui conviene preoccuparci » ancho dell'assurdo o dell'impossibile: dunque fate il piacere di » rispondermi .

Cercal ancora per qualche lempo di schivare un discorso, che

troppo mi addolorava; ma ostinandosi il Manin nel chiedermi nna risposta, gii dissi: « So pol vojote assolutamento conoscere come to

- s la pensi, non ho ia menoma difficoltà ad sprirvi l'animo mio. Ve-» nezia si è unita al Piemonte per essere governata e difesa Quando
- » manchi al Re il modo di governaria o difenderia, manca la causa » per cui si è data, e torna all'indipendenza in cui era prima dolla fus sione ».
- « Dunque, ripigliò Manin, voi non la consegnereste agli Au-» striaci ? »
- 4 No, risposi; pluttosto mi farel tagliare a pezzi ».
- « Dunquo, soggiunse, disubbidireste anche ad un ordine pre-
- « Non disubbidirel, disal: io dal Governo ho accettato il mandato
  » di prendero possesso di Venezia e di governaria. Quando mi ve» nisse un altro mandato, sarei padrone di accettarlo o di rifiutarlo,
  » e vi so dire cho rifiliterel ».
  - « E Colli, disse ancora, come la pensa a questo riguardo ? »
- « Non I'ho interrogato su questo caso, che, vi ripeto, lo credo » impossibilo : mn sono convinto, conoscendolo intimamente, che « egli non ha sentimonto diverso dal mio ».

Allora l'ex Presidento mi abbracció e parti. Ho parlato di questa conversaziono, perchè sono persuaso che

forse contribuì a saivarci nel tumuito dei giorno 11. Si nizò il medesimo con sinistri auspici, perchè di buon matiino

un altro parlamentario di Welden el portò copia dell'armistizio dei 9 lasciandoci padroni di sospendere o no lo ostilità.

ttispondemmo subito, che non potevamo accettar da lui niona comita companione dell'armistico dell'internationale dell'inter

simile comunicazione, nè consentire a veruna sospensione d'ostilità. Intanto coi cuore oppresso da tanta sciagura, avvisammo senza indugio a quello che era da farsi.

Eravanno couvinti che la notizia dell'occorso non navebbe lardato a trapolare, e cheuna città la quale solo cinque giseni può a avva dato compimento alla fusione coll'intento di sottrarsi in prapetto al giugo austriaco, si cerederebbe tradia, traceorrecebbe a violenzo forso estreme, quando sapesso di essere stata obbandonala all'Austria.

Per tenere in rispetto il popolo, eravi un certo numero di truppe piemontesi di cui ci petevamo fidare; ma non volevamo armare itoliani contre italiani col pericolo di tresarco il sangue di chi avava peco prima con tanto affetto e così unanime consenso domandata l'unione. Risolvemmo pertanto di correro noi soli quel rischio che ci poleva essero, fidando nella purità delle nostro intenzioni, nella bontà del popolo veneto o nell'aiuto della Provvidenza.

Intanto però era nostre dovere di radunare e d'informare la Consulta.

È instille il trattenermi a spiegare quanto sia siata dolorous per totti la comunicar one del trista amunito, Na dichiaramuno che, uvutu la notaisi ufficiale dell'armistisio, considereremno il nottes insudato como calitino, Cenesia residuala in Distato in cul era prima della fotone; che avremno in tal caso racestio l'assembles del l'oputata di populo, affinibe provedesso ai florenero: che si del l'oputata di populo, affinibe provedesso ai florenero: che si passi delle lagune, e di tali delisvazioni si service processo versiba estanto dai Commissari Revi e di umendi della Gossitta.

Memori poscia della conversazione surriferita di MANIN, e sapendo quanta influenza conservase sul partito repubblicano, gli abbiamo fatto comunicare dal Commissario dottor Caverilla il processo prementovato, elisiedendogli in sun parola d'onore cho non ne farobbe parola, prima che fosse divulgata la notita dell'armistizio.

Intanto l'infausta muora sergegiava tra il popolo e tra l'volontari, l'umbandi e pontifici, è benché non nenciavase fesse dispospettuto piena fole, ingenerata sospetti. Sul far della notte in piarra Marcon dare ad alla voce nottiar, rinavava più ri garonamento discontinuate nente le sue istanze; più stette contento alla dichiarazione cho non averano noticia efficiali, na della ficale delle truppe personette in Venezia fece speciali inclui-ti, e donnato li pressa ri-posta, della Allera scondi, la munita se le me, no e al della continuata Allera scondi, la munita se le me, no e e al della continuata Allera scondi, la munita se le me, no e e al della continuata proprio di sull'artico della continuata di pressa ri-posta, della continuata di sull'artico della continuata proprio della continuata di sull'artico della proprio della continuata di sull'artico della proprio di sull'artico della continuata proprio della continuata proprio della continuata proprio di sull'artico della continuata proprio di sull'artico della proprio di sull'artico della continuata proprio di sull'artico della proprio di sull'artico della proprio di sull'artico della proprio di sull'artico di sull'artico proprio di sull'artico di sull'artico proprio di sull'artico di sull'artico proprio di sull'artico proprio

mortea Commissori — ed altre d'uguale natura, qu'enna d'ogni like. Il plataze del Governo fu invaso da una turha farindona diretta da un cero Sirfoll, volontario lombardo, che ci pose le mani adasso e tenti di traccinarci al balence per elablicarci a seleme ri-nuncia del Governo. Il marcheso Couta, protestó ele lo farebleren a penti, ma che non rimunicre ble prima che si avesso notitia utilificiale dell'armistitio. La melesima cora andai ripetendo a quei che m'attornistava.

Durava da quasi un'ora il tumulto, quando giunse Maxin col Commissario CASTELLI. Quest'ultino ricercato di rinunnare, rinunnio dicendo, che prima di tutto era cittadino veneziono. Maxin partò al p 1900 e disse che rispondeva sul suo capo del nostro patriottismo. Fu accolte ong grandassino plates. Can intro ciò il popolo, valo a die la patre di esco che lumultara, non efecquiett. Nelera su cambiamento di Governo. Maxxi si ristrisso con nol a casalglio. Ci domando se redevamo di pute ancon governare. Biroposimo esserso impositi dalla violenza. Replicò assore il popolaccio questio che turmilutara. La maggiorana non essere capace di usarei Violenza. Bispondermo che la minorità cho agisco è padrona, quando la moggarenza non si morova.

Ripuglià: « danque rinunciate, o dichiarate almeno che v'astenete dal Governo, affinchè non vi sieno due Governi ».

A cio oscirramios che non intenderamo rimuniare, e che l'assimerci dal Gioveno en coso di fatto e non di diretto. Lavviotenza e la cose-genzia impossibilità di poverare escre cosa notona. Dunque loccose cidi col cencioreta. Maxix o perpo inencia di listafo a formiro un altro Giverno ol a poverare con lui. Nei declinamion questionere, non porcho consilirare col massisto che averanto col Governo pierunitese, un novello mandato dal popolo reneto, che un con anno ratoralo legitilimamente neiferentiro del potere siscura con controlta legitilimamente neiferentiro del potere sis-

MANIN allora ci lasciò; assumse la dittatura per 43 ore, e convocò per la domenica l'assemblea dei Deputati. Noi passammo la notto nello stanze di nostra abitazione nel pa-

lazzo del Governo. La mattina verso 10 9 non potendo con nostro va decoro riamenco a Ventezo, ciamma la lancia del Golfo, vi siloni del nol con già tacta el a malgrado di certi timuli consegli, pubblicamente Maxis venne a travarezo, e dopo di averei con modi affectiva pregni di rimanero e di prestaggii il nostro concorso, vodendo insuttili lo uno istanzo, pigliò commando.

Il Guio cra necessio al gardato pubblico, e vi rimane fino alla è promeriana. Molto ambressota finome spelio da Maxvo, mole espicarso la nostre intenzioni e confortare la toranze. Fere avera in animo civi che por alli indomania li proposto finomalento e gradito dall'ascembies dei Deputati; vales alire che s'invesiosere ceso Maxvo, la di deciminato presenteci el prover d'attatorità, finci di curira la gerra. Ma noi non poterano mutar l'agangação. Allo à ponterio la gerra. Ma noi non poterano mutar l'agangação. Allo à ponterio la respecta de la posta de la posta de la desta considera de riverace, el la curi. A tanta ton areva adra noi esta contra a riverace, el la curi. A tanta ton areva adra noi dell'armisticio astro quella che noi ej de demino, e dos gli cooferno al fill finomana un portamentaro a cenico. Dato autori, à primo descrizo sutili. Rimanomomo colla squalari domente e luncil. Marchi, grono dell'A seunta, la

mattina per tempo venne al nostro bordo il Contrammiraglio, e ci disse averlo MAXIN informato, che la fiotta Austriaca uscita da Triosto s'ora schierata luago l'Istria. Lo suo istruzioni prescrivergli di assalire lumineo ampena fosse fuori del porto. Essergi in occassi i uttili i vapori:

Figiammo allora il partito di farci trasportare in Ancona d'onde por Tolentino, Folipon, Firena, Livorno e cionova o siamo rotondolti in patria (1), non sonza aver raccomandato al cav. ALBINI d'impedire che le L. 600 mila destinate a sussissi odi Venezia, a noi Commissari indirizzate od imbarcate, per quanto ci era stato detto, sul vapore francese, il Sully, pervenissero ad altre unani innanzi che si ricevessero nouvi ordini da Torino.

Esaurita la narrazione politica, scende a dare qualche ragguaglio suita condizione delle finanzo venete, dipartimento del quale io era apecialmente incaricato.

Appena entrato in ufficio, ebbi cura di far eseguire la verificazione delle Casso. Il Vorbaie di quoeta operazione, come pure gli specchi dello speso presuntive, orano tutti preparati il venerdi e dovevano servir di baso ad un lungo rapporto per cui m'ero serbato la mattina del nabbato.

La catastrofe del venerdi me ne toise il mezzo; le carte rimascro in nfficio, od ora sono costretto a valermi delle note aparse, cho sono andate segnando, ma che pure derivano da fonti autenticho.

Dopo la rivoluzione venota molti intesero a levar truppe ed n formar compagnie, ma sena una repola comune e ciascumo a proprio capriccio. Onde il soldo o gli altri patti degli assoliati diversifevarano escondo i capi, ed anche dall'una all'atra compagnia di un melesimo battaglione. Diciassette corpi crano formati con 47 molti di reduce e 17 paghe diverse.

Inolite comparere da varie parti general, talino dei quali non avera mon di Asialitadi de unpo. Tutti cinicirvano denar senoa rurarri de ili formar ruoli, në di passer rassegne, në di render conti. I Fontidi esportati di mranon assa tenpo in questo notina-conti. I Fontidi esportati di mranon assa tenpo in questo notina-le continuo de la continuo del conti

<sup>(1)</sup> Sis qui venne pubblicato in francese dal Planat (Documento 1, pag. 332 e seguenti). E perchè non darei intero nella sua fingua originale italiana il documento qual fu dettato dal Cinnagio intesso!

casso all'epoca dol 22 di marzo, e si consumavano, oltre le rendite ordinarie, circa sei milioni di straordinarie, che pagò la sola città di Venezia.

Mn l'eccesso del disordine fece sentire l'assolute bisogne dell'ordine. Vi si adoperò lodevolmente il conte MARCELLO, l'atendente generale dell'approvigionamento, a dal luglio in qua l'amministrazione procedè con un po' più di misura.

Sono in Vonezia 5 cassa La situazione delle medesime il di 5 agosto era la seguente:

| 1.ª Cassa cen | trale: In oro L. 633,378.53              |
|---------------|------------------------------------------|
|               | In argento 245,323 74                    |
|               | In rame 10,192.67                        |
|               | Note di banco                            |
|               | Cambiati 59,000                          |
|               | Az. della Cassa di Risparmio • 22,553.40 |
|               |                                          |
|               | L. 1,001,333.31                          |
| 2ª Cassa di   | Finanzo 200,619.03                       |
| 3 * • dell    | a Zocca 27,070.55                        |
| 4.8 • dell    | o Poste 25,341.71                        |
| 5ª + del      | Lotto 2, 103.15                          |
|               |                                          |
|               | L 1,259,767.79                           |

Nella somma di moneta metallica conservata nella Cassa contrale figura il sussibile di L. 615 mila, concerpanto dalla tecoreria di Torino al cav Rivatt, e pari ad austriarche L. 700,893 ES, il quala crebbe di L. 672 44 per utito del -cambio fattoso a Milano in tuni cero o da L. 672 63 per Putito derivanto dalla differenza del prezzo dell'ero fra Milano e Veneza, di modo cha talo sussidio, sommò in definitiva ad austriache L. 718,541 62.

A questa somma erano da aggiungersi:

4.º Poch: residui in parte inesigniili dei duo prestiti forzati glà consunti, l'uno di L. 4,500 00, l'altro di L. 1,200 00. 2.º L'imposta sugli argenti dichiarati. Le dichiarazioni ascendo-

vano al valoro di L. 1,000,000 circa.

Era mio proposito o voto della Consulta d'imporre il 500/0, donde sarebbesì ottenulo un mezzo milione di avanziche.

3.º Il prestato d'un milione a mezzo da farsi dalla Banca di Venezia, contre deposite di boni del Tesoro.

Ma esauriti questi fondi, con qual merro si sarchio supplito allo spese dei mesi successivi? Lo rendite ordinario di settembre consistevano nelle sole 190,000 di contribuzioni indiretto.

Le dirette nos erans più exigiadi fine al gennio. I proventi delle protes sono di min ralevo Gome cercan rassere straporalmatir, dispo le tante già mesos in opera, dopo I due presili ferzati le cui nivial ori vendemana I rol. Vi Hananeva i marco dei van Maxio. In advictus del vi estato di sulla rale di sulla rale di sulla rale di sulla di sull

Vi vogiono due mitioni e mezzo al meso per la sola poerra: si porteble veramento intesturer qualche economia, rimandianto un certo inunero di volontari non assolutamente necessari per la diesa, seemando il sololo tropos largo agli altri, ridoccado le popie di certi generali, fra le quali quella del generale in espo harone Perre di L. GOUO minuo.

Ma le provviste da farsi, a quei soldati medesimi che mancano di canneie, cappotti, scarpe e d'altri oggetti pui indispensabili; la compera di senoppi da distribuirsi bila Guarda banchale, cue non ha attualinente più di 42 fucili per compagnia; la costruziono di block-house e d'altre opero, indurrebbe una spesa maggiore del risparmio che una severa economia potrebbe operare. Supponendo i maggiori sforti dal latto dei cittadini, la maggior

economia possibile in al disordanata amministrazione, anche la sespensiono degli stipendi a parto degli impiegati, la sospensuono del pagamento dello provvitto, per cui da gran tempo non al fanno pagamenti integrali, ma si dauso degli acconti, so la guerra continua, to scorgo lesvitabi lo in termine di due o tre mesi il fallimento.

E questa dolorosa certezza la deduco dal risultamenti indubitabili che la a suto l'ogore di esporre.

Torino, 26 agosto 1818.

X EZ

Semalo Luigi CIBRARIO.

MEMORANDUM du Cabinet de Turin sur le conflit qui s'est élevé entre le Piémont et l'Autrichs, à propos du séquestre mis par cette dernière Puissance sur les blass des émigrés Lombards-Vénitiens, devenus citoyens Sardes, après avoir obtenu du Gouvernement Impérial leur émigration légale (1).

(1853).

Dans la dernière guerre d'Italie le Piémont fot vainen, mais non humife Lorsquid fut question de s'gner la pair, le Piémont déclars qu'Il ne pouvait abandonner à la savérité des lois les entoyens du Royamo Lomban-l'écnière qu'il estaient compromie dans les dernners d'vénements et qui, faisant cause commune avec nous, avaient arbord nos drapeoux.

Co sentiment, inspiré par l'honneur, fut apprécié par l'hommé état distingué qui présidait alors aux conseils de l'Empire Autréchien. L'Autriche promit qu'une annistie suuvrait inuncédatement la signature du Traité de paix. L'annistie fut en effet promulguée avant la ratification du Traité.

L'Autriche regla, de son plein gré, le sort des citoyens Lombards-Vénitieus qui s'étaient expatriés, à la suite des derniers événements, et qui, dans des delais fixés, ne rentrenient pas dans leurs foyers, sont parcequ'ils étaient exclus de l'aumstie, soit pour tout autre causa dépendante de leur volonté.

La liberté de se choisir une nouvelle patrie, lorsqu'un intérêt puissant nous engage à quitter les lieux qui nous ent vu naltre, étant un des droits les moins contestés, aucuno législation n'a mis un

<sup>(</sup>f) Pubbt, negli Atti del Pariamento Subalpino 1853, ed a parte dal Botta.

L'article X frappe de peines sévères le délit d'émigration non autorisée. L'article XI ordonne le séquestre des biens des coupables.

Le Maréchal comte Radetaky, investi des pouvoirs activeraina dana le Royaume Lombard-Vénitien, se coeforma aux principea elairement établis par la loi présitée, dans les différentes Notifications qu'il public après le Traisé de pair du 6 août 18%3.

La première Notification du 12 du même mois, accorde l'amnistie; elle exclut cependant de cette faveur 86 iedividus, qui sont désignés nominativement.

Lo Maréchal déclare :

Que ceux, qui ne rentreront pas dans le délai fixé, ne pourroet plus profiter de l'amnistie;

Que ceux, qui ue rentrerent pas, soit par an effet de la présente Proclamation (les citogens exclus de Camnistie), soit par un effet de leur volonté (per fatto proprio), pourroet demander l'autorsation d'emigrer, en conformité des lois.

Une nutre Notification du 12 mars 1850 :

considérant: que tous les amnistiés n'ont pas profité de l'alternative qu'on lour avait laissee de rentrer dans les Etats Autrichiens ou de demander, dans la voie légale, leur émigration;
 Attendu qu'il ne peut être indufferentau Gouvernement de lais-

ser la jouissance des droits de citoyen à ceux qui prolongeet volontairement une absence non autorisée; »

Déclare qu'on les poursuivra comme coupables d'émigration lilégale.

Mais par une Proclamation, en date du 29 décembre de la même année, S. M. l'Empereur révoqua ces dispositions du Gouverneur-gééral. « En considération, y est-il dit, de l'option qu'on laises é, mes sujets, compromis dans les événements révolutionaliers de la Lombardie et de la Vénits. de rentrer dans lour patrie eu de démander lour émigration légale, et par un effet de ma grêce :

« Je veux que ceux qui e'ent pas profité de cette faculté, quoi-

qu'ils no soient pas exclus de l'amnistre, soient néanmoins considérés et traités commo étant del és des droits et des devoirs de sujets Autrichiens (come aciotit dat cincolo della suchitanza austrians); et je permets qu'ils soient assimilés aux sujets qui ont obtem l'autresiation d'émigrors.

Nous voy-one done une loi de l'Empire qui permet aux sujès santrichens d'unigre avec l'autoristics periable du Gouvernoment; loi qui a trait aux rapports internationaux, et qui fat, par comquent, partie du dont pluthe, tant qu'elle n'ext pas revoque Nous voyons le Gouvernement Autrichien, après la guerre de 1843-94, engager à demander l'Emigration, on conformité de cette loi, ceux de ses sujets componunt qui ne pourraient par (des créches de Euranité) on qui n'electrichient par nerbre dans leurs fores Enfan nous voyons l'Autriche, impatente des fenteurs d'une partie des amutais es voyons l'Autriche, impatente des fenteurs d'une partie des amutais es voyons l'Autriche, impatente des fenteurs d'une partie des amutais es voyons l'Autriche, impatente des fenteurs d'une partie des amutais es voyons l'Autriche, impatente des fenteurs d'une partie des amutais es voyons l'Autriche, impatente des fenteurs d'une partie des amutais en voyons l'Autriche, impatente des fenteurs d'une partie des amutais en voyons l'Autriche, impatente des fenteurs d'une partie des amutais en voyons l'autriche de l'entre de l'entre de l'entre de la ceux de l'entre des voyons l'entre de l'entre des leurs de l'entre de

L'Autriche avait défini d'une manières nette, précies, large, la peinte legale des émures celle avait accordie à planeurs d'entre oux, soit annaisties, soil tendes de la faministe, soit annaisties, soit tendes de la foit de 1824, la permission d'émigrent, les frontes des la die 1824, la permission d'émigrent, les frands nombre, place dans ces conditions, demanda la naturalisation Sarrieque d'autre d'une de 1824 de 1824

Si cetto position des édunçois, naturalises Sandes, avait es deoin d'être amelières de a raffernise, nous à aminos qu'à citer l'artelo premier du Traté-de commerce, stipule eutre-le Sandiagon et l'Auriche le 18 éscolter 1831, qui dectare que « les aujust do clacamo des bautes Parios confractantes pourront disposer librement par testament, doustion, echange, vento ou de tut autro manière de tous les hiens qu'ils pourraent acquérir ou posseder legiounent daiss les Ettats de Partier Puisannes, etc., em payant soulement les impôs, taxos et autres droits auxquels sout aussigéte les nautres labatinats du pays o la propriéte exact le le los nautres labatinats du pays o la propriéte exact par

Le 6 former dernier ont eu lieu les deplorables évenements dont la ville de Milan a cté le teatre. Sept jours après, au moment m/ma of l'Antricte déd-trait apprécie la conduie ferme et lepta que le Gouvernement du Roi avait tune à van étral, en signait une Pro-clamaton pur laspeile, en déstarant évidente (maniferia) la complécié des émirgées postages du repume Lomband-Vénition dans ces demires évicements, on frappaid de séguestre lous leurs leur menides et innamilles sistait dans les blach Artifichies; on ne factification et maniferial sistait dans les blach Artifichies; on ne factification et de la complexión de la complexión de la definication en la vicante de la miserio de man debret parientes de diminarian en la vicante de la miserio de man de devel parientes

La Proclamation finissait par ces mots: « J'attends des propoations ultéraurs relativement à la destination à donner aux biens sequestrés ». C'est-à-dire, qu'avec le suquestre il y avait menace de confiscation.

L'Europe apprit avec une surprise deuloureuse, une moutre qui violait tous les druits, qu'aucuse raison ne pourait justifer, qui n'avait d'exemple dans l'histoire On s'étannait de la voir émaner d'une Monarchie éminemment conservatrice, d'un gouvernement résulier.

On se demanda comment on pouvait affirmer à Vienne, sept jours après les troubles de Milan et quand les enquêtes étaient à peine commencées, que tous les émigrés politiques étaient complices de ces attentats; s'il était possible que cette complicité universelle, qu'aucun fait no venait confirmer, n'admit aucune exception ; st une insurrection, ergani-ée par Mazzini, pouvait être impulée à ceux qui s'étaient toujourn posès en adversaires déclarés de ses théories et de ses actes, et qui en auraient été les premieres victimes s'il avait triomphé. On se demandait enfin pourquoi, s'il y avait trace de complicité, on ne laissait point à l'action jur. dique des tribunaux le soln de la constater et de la punir, sans latervertir tous les roles, sans usurper les fonctions ludiciaires condamner les prétendus exupables en masse, non seulement sans les entendre, mais presque sans lea nommer, et cemmencer une procé-lure par l'exécution de l'arret rendu d'avance, non sur des preuves mais sur des suppositions?

Le Gouvernement du Rol qui resnait de prouvre à l'Autriche, par des faits irrécaubles, qu'il avail la volende et le pouvoir de réprimer et de contenir but élément pérdutionnaire, et qui, p r des mesures promptes et énergiques, evait éloigné de la frontière Lombarde, et essuite exputé de sac Elats, le petit nombre d'émgrès turbulents rils ne montaient pas à 100 qui suivalent les insparanoss de Mazarin, fut très-peniblement affecté de la manière. dont le Gouvernement Autrichien répondait à cet acts de loyanté et de bon voisinage. Néammoins, voyant que la Proclamation ne falsait nacune moution des émigrés qui, après avoir été délés trègailèrement de leurs-devers de sujers vatriemens, avaient leur

et de tod teolonique. Neutomini, vejant que la Procisitation in guidremme die num devera le suigue, Natriciona, Analèn delena des lettres de naturalisation dans un autre Eta, il se borna a demander des explications à ce suite a Caloniet de Veinne; car, tout en deplorant pour les autres la mesure adoptée par l'Autricie, la le juicai pas devoir s'empre en censeur de setce du Gouvrenement imperad, en tant qui le no tou hacent point aux droiss du participa de la commentation de la commentation de la commentation l'Autricie ne faintai acueun distinction outre les enimpes politiques, que tous étient frappés d'adement, les naturalisés comme les neu naturalisés.

Le Gouvernement Sarde pressé par l'imperient dévoir de ne papermettre la splatiation violente de ceux qui, acto les lois si dos deux pays, les Trates et le droit public, de l'aveu de l'Autriche et par un effet des facilités qu'elle a accordese, etamet devenus saquet du Rol, adressa en termes moderés aes réclamations au counte D: Buol.

Il s'attacha à lui démontrer quo la Proclamation en tant qu'elle frappait les anciens sujeta de l'Autriche, réfugiés politiques, qui après avoir obtenu l'autorisation d'emigrer, avaient acquis la naturalisation Sarde, était contraire:

A la loi de l'Empire Autrechen du 21 mars 1912 — aux Nolfcations timpériales du 12 août 1947, l'arms et 20 d'accoulte 185-30 — au Traide de commerce du 18 octobre 1851, anni qu'à l'article 20 du Gode crit Autrechien 11 annount l'export que le Calimet de Vennes, revenu de ses permitres impressions et appression ment Tattente proincide que l'application aux capites di fos de la puistons solomelles des Traides civitadis entre la Sardaigne et Pattriche, consentrat à le middlef refeccietion.

Lo Cabinet Sardo était bien loin de a'attondre à la réponse dont M. lo comte De Buol chargea le Ministre Imperial à Turin de lui donner communication.

Cotto reponse est ai extraordinaire par le fond et par la forme, elle est al peu conforme aux bans raiports qui existent entre l'Autriche et le Piemont, que le Gouvernement du lioi a'est trouve dans le pénible dévoir de protester et contre l'acte de spoliation qu'un entont consommer au prijudice de sujets Sardes, non attents ai couvraineus legalement d'aucun crime, et contre les lièces de la contre le suite de sujets sardes, non attents ai couvraineus legalement d'aucun crime, et contre les lièces de la contre les les lièces de la contre les lièces de

ries subversives de tout principe d'ordre et do légalité, par lesquelles on aurait la prétention de les justifier.

Oppondent, avant de s'acquitter de cette obligation, et roulent pisce à l'Autriche le temps de receiver à des sentimentes plus équitables et plus conformes aux bons rapports qui ont existé jusqua', priceat natre los deux Etats, lo Galinte de Torin replonad en termos emprents d'un vil des de conciliation à la dépôche de M. lo comite De Boul et éstates à récluer les arguments à faule desquols en Ministre actificquit de démontrer la nécessité d'une marches de Gouvernment du Rio facet de montre la conservice denarrelse de Gouvernment du Rio facet de montre les des concreciós la morte opérance que la «équente servial en tout ou en partie réroqué ou modifié Execusiqueme il a cru que so concence et a sujunte ne pouviacent lai permettre de diferre plus longtemps facetomplissement du devoir positif et sacré de protester de nouvean solementement.

M. le comte De Buol laisse de côté la question de légalité, terrain sur lequol il ne porrait soutenir le discussion, et déclare hautement que la mesure contre laquelle nous réclamons a été prise dons un intérêt de stroté publique.

Qu'il nous soit permis à notre teur de foire observer que l'intérêt de la súreté publique peut autoriser des mesures extreordinaires et extralegales, telles que l'état de a ége avec toutes ses rigueurs. L'Autriche en a usé inræment, et aucun Gouvernement ne s'est

avisé d'intervenir dons une question de politique Intérieure ni d'eraminer jusqu'à quel point elle peut êtro justifiée.

Mais l'Intérêt de le sureté de l' Etat ne peut inmais autoriser

l'emploi de mesures illégilos, il ne pout jamais autorier l'Autricio de potent atteinte au droit des gens, à déchiere une pagé de «no code civil, à revenie sur ses progres ectes et sur ses promeses code civil, à revenie sur ses progress ectes et sur ses promeses une plus solemelles, à méconantire des droits acquis, à fammelle un Trailés stipulé tout récemment et observé par la Sardaigne avre une serupulerso bledité, à violet et dorit de proposité des ciciyens Nardes, à mettre su pratique, sons qu'elle en al l'intention, ces primières révolutionaires ou socialités qu'elle ejens al l'intention, ces primières révolutionaires ou socialités qu'elle réprouve si hautement que tout Gouvernement régulier est oppléé à combattre et à paralyser parce qu'ille minette ha base de l'édités social.

M. De Buol n'hésite pas à affirmer que les émigrés Lombards-Vénitiens, réfugiés en Piémont, ont employé une partie des revenus qu'ils tiraient de la Lombardie à aubventionner la presse démago-

274

gique, à seconder activement des machinations criminelles telles que l'emprunt Mazzini. Mais ce sont là des allégations tont-à-fait gratuites n'ayant aucune preuve à l'appui; le manque de fondement en serait même démontré par les injures et les menaces auxquelles les émigrés riches ont toujeurs été et sont en butte, particulièrement depuis l'échauffourée do Milan, de la part des journaux démag-giques et du parti Mazzinien. D'ailleurs, sl, malgré la réprobation dont les émigrés ont frappé cet attentat, il existe quelque fut qui prouve que quelqu'un d'entre eux, naturalisé Sarde ou non, art pris part à ce mouvement ou à des conspirations contre l'Autriche, elle a des lois et des juges, des que la justice aura prononcé, le Piémont n'élevera pas la voix pour défendre le coupable. Mais tant que l'Autorité politique, mottant de côté los lois et les tribunaux, procédera, sur des suppositions, à des actes de spoliation envers des sujets Sardes, le sentiment de l'honneur et du devoir imposera au Prémont l'obligation d'intervenir en leur faveur, de protestor centre l'abus de la force, d'épuisor tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire modifier un état de choses si peu en harmonie avec les principes les plus sacrés du droit des gens L'Autriche n'a certainement pas lo droit de s'en étonner ni de dire que nous faisons cause commune avec les émigrés. Nons protégeons nos concitoyens, et l'Autriche, dans un cas somblable, ne tiendrait pas une autre ligne de conduite.

M. De Buol, récruninant, nous demande ce que nous avons fait pour mettre un froin à cotte presse abominable qui n'est au fond qu'un appel incessant à la révolte?

Quitique cette interpellation tende dévidemment à déplacer la que tain, nous répondres en cemerquait d'abord, que ce Ministre prelo une influerce bien funciée à des journaux qui ne sont lus en Autriche que par les bauts fentionnaires et dont l'infroitation en L'ombardio est défendue sous des penne tellement réporteures qu'elle suitip part donne l'eux au judicité straires. Noise d'avons cousins qu'il y a chen nots des bis répressives de la litence de la pipquer; que nous avons souvens, et dons le Journais Officiel et sievant les Chambros, réponsé bantement ses écurts, les infamines de cectaines journaux et surtout les attaignes contre les Praces vérangers; que nous avons mêuse présenté et fait agrèer une lo tendant à facilité les poursuites judiciaires contre les anteurs de cres excès; joi que la Belgique a limitée, dont on lui a su gré, et dont l'Autriche à pas voulu nous tentr compte. Dallitura il ne faut pas soubler que char nous la presse od libre; que le Gouvernement historiton e de nutre à des artiques incessantes; que la libreti de la presse est une con libra des Gouvernemens constituionnelles; qui on a pour y tou-les que fou touchant au STAUII que nous avous juré d'observer, et que nu le Pouvre cetediff ai les Cambres ne exement deposés à y a librer poère anteinn ; car la libreti pour nous cest l'indiquendance, et nous l'accessante que se avantages et ses informatiques de montages de montages de la constituir de la con

M De Buol nous reproche aussi d'aveir violé le Traité d'extraditien. L'extradition appliquée aux délits politiques, n'est plus das s les mœurs actuelles; elle serait moins possible eucore si on avait voulu l'appliquer à la révolution de 1848. Le Traité de paix nyant gardé le silence sur ce point et fait revivre en masse les Traté antérieurs, le chev. D'Azeglio fut interpello à ce sujet à la Chambre élective. Il n'hésita pas à répondre que les prévenus de délits politiques devaient s'entendre exceptés. Il est bien vrai que l'Autriche en demandant en 1850 l'extradition d'un compromis de ce genre, a soutenu que sen Gouvernement n'était pas lié par la déclaration du chev, D'Azeglio. Mais elle n'a jamais protesté formellement. Elle n'a jamais dit que cette déclaration la metta t dons le cas de se refuser à l'exécution du Traité. Bien plus, elle a cessé d'insister pour l'extradition des prévenus politiques, du moment eu le Gouvernement du Roi a laissé entrevoir qu'il ne serait nas éloigné do dénoncer , comme on lui en reconnaissant le droit, là Convention de 1838, si l'on persistait à vouloir en appliquer les effets aux délinquents politiques Comment peut-elle maintenant nous accuser d'une omission qu'elle a acceptée au moins implicitement et sauctionnée par l'exécution donnée au Tenté ? En dernier heu, M. De Buel établit trois catégories d'émigrés,

réfugiés en Piémont.

La première, composée d'instruments actifs qui savent manier le poignard.

La secondo, de ceux qui les dirigent et les soudoient.

La troisième, de ceux qui se tiennent sur une prudente réserve et attendent avec calme si les tentatives des enfants perdus de la revolution aboutissent ou non à un événement favorable.

Le Gouvernement Impérial déclare qu'ils sont tous solidaires. Nois n'avons pas bessin de rédater cette nouvelle et étrange espèce de sofidarité. En admettant pour un moment l'hypothèse des treis catégories, ce sont spécialement les prudents et les calmes qu'in es souloient ras, qui ne dirigent pas les récolutionnaires, que l'Autriche a frappés. Comment M. le cointe De Buol peut-il leur imputar à crima cetta conduite?

Parmi ces hommes prudents et calmos plusieurs sont à présent des étrangers pour l'Autriche, et ont aquis une autre patria.

L'acte de séquestre at de confiscation dont il s'agit a été dernièrement qualifié par l'Autriche de mesure de précaution et d'acte provisoire. Mals d'abord cetta manière da l'envisager est en opposition directe avec la lettre et l'esprit de la Proclamation du séquestre et surtout des dispositions administratives subséquantes qui, bien loin d'en atténuer les effets, les ont nu contraire aggrayés, Oue dirons-nous, au reste, d'une mesure da précaution qui enlèvo los moyens d'existence à toute une catégorie, non d'accusés, mais de suspects; d'une mesure provisoire dont le terme est indéfini; dont ceux qui en sont les victimes, sans que leur culpabilité soit, nous ne direns pas établie, mais au moins spécifiquement indiquée, ne pourront être délivrés qu'en prouvant leur innocance? Et comment prouvaront-ils leur innocenca, puisque l'acte d'accusation at los arguments dont on l'é'aye ne leur sont pas signifiés ?... Cetta nouvella manière d'envisager la question peut être polis mais elle n'ast certes pas sérieuse. Nous nous hornerons donc à répêter que ∍'il résulte, par anquête judiciaire, à l'Autriche qua quelque citoyen Piemontais, ancien ou nouveau, se soit rendu complica d'un crime public ou privé au préju-lico de cette Puissance, que les tribunaux le jugent solon la rigueur des lois ; nous n'interviendrons pas en sn faveur.

Ce que nous ne pourons tolérer, xans ferânir à l'honneur, sans manquer au deroir le plus nace, évet que sur de simples suppositions l'Autorité politiqua Autrichienne se permette de violar les droits les mieux établis et les plus încontetables, en frappant du séquestre las honne de tant de famillo squi out cessé d'être émigréer et dont les naembres sont devenus, d'uprès les lois des deux pays, Sujets Sorries.

C'est un grare attentat, sur lequel nous faisons appel à la consciance mieux informée du Cabinet de Vienne, sur la quel nous invoquons les bons offices des souverains alliés et amis. X.

## MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Déclaration de la guerre à la Russle (1). (Rédigé par L. Cibrario Ministre de l'Instruction Pubblique)

Turin, le 4 mara 1855.

Monsieur de......

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint quelques exemplaires du manifeste par lequel le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigue déclare au nom du Roi la guerre à S. M. l'Empereur de Russie. Lorsque le Traité d'alliance du 10 avril 1854 entre la France et l'Angleterre a été communiqué officiellement à la Sardaigne, le Gouvernement du Rol, tout en reconnaissant le droit et le devoir qui avaient les Grandes Puissances Occidentales de s'opposer aux envahissements de la Russie et de défendre l'Empire Ottoman contre une injuste aggression, tout en déclarant hautement que aes plus vives sympathics étaient acquises à la cause dont la France et l'Angleterre avaient généreusement embrassé la defense, a cru néanmoins devoir s'abstenir pour le moment de se prévaloir de la reserve atipulée dans l'article 5 du Traité. Maintenant la guerre a pris des proportions considérables en Orient et dans la Baltique, et tout le monde a pu ae convaincre que la question qui s'agite en Orient est une question Enropéenne, tous s'accordent à reconnaître que si les Grandes Pulssances y ont un intérêt plus direct, les états de second ordre n'en

(1) Atti del Parlamento Subalpino, 1855.

•

sont pas moins menacés dans leur commerce, et ce qui plus est, dans leur indépendance par les projets ambitieux de la Itussie.

Le noment est donc venu d'opposer aux vastes moyens d'action dont elle daspose et aux varantages enormes de sa position géographque les efforts rémins des Puissances, qui degaces de toute perses ombteuses, in-a-perat qu'à élonger des péris que plus tard il ne serait plus temps de conjunce et à assurer le triomphe des principes éternels de la justice et de l'équité.

Cra considerations ent determine S. M. le fiel de Sardaigne Accessiller Davisitain que bla « de adversée per LL M. M. Ein-percur des Franças et la Reine de Royaume Uni de la Grande les Boursées de la Royaume Uni de la Grande Royaume Uni de la Grande de Royaume Uni de la Grande de Sardaine, d'accession, ainsi que deux conventione qui s'y refèrent ayant de signemes les fijameres demis et artistica suipurel bain indime, S. M. en consequence des sulputations y contenues, vient do declarer la guerre à la Rivense.

Sa Majesté n'a pas vu sans une pendie surprise que pondant que frate d'accession, non raficia, àvaixal pas encreu un valuer legule alsoius et netait uniformet exécution. Plimpreur Nicotax, par une nois du contale de Nicotanos et dass un hangage rempi d'amertame, premant l'initiates des hestilités ais pu l'accuser d'avon voile i droit des grass en correspant une expédiuser et crimies sans séclaration de guorre présibile, et lui repreche l'oubli des marques d'amitié demnées es d'attites temps por la l'issue à la Surdaigne. La re qui concerne la potenhe violation du droit des grass, il suffit de se repprecher la datte de la creatione du venir de Nicotanosi. Gévere d'entirely pour se convainere de l'étomante de Nicotanosi. Gévere d'entirely pour se convainere de l'étomante une accussion su giava ét qui controit at penach Protos de Savaye, et suriout à un Mearque auquel la vuix de teut un people a decrem le litté de Leval.

Quant au reproche functionel, l'Empreur Nichas, au lieu d'arpher le marques d'autié que deux de se précèsesseur est deune ancementent à la Sardague, aurat du se souveil refre 1958, sous acous modif qui list personnel, il reten son ministre piès de la Corr de Tran et curvoja bre-quement les pas-ports au reproductat de la Sardague à S. Peterbourg qu'en 1954 il réfrés de reversir la lettre de motification de l'évenement autreux, qui effes peu de prévellent dans l'hil-biere de la diplematie, et qui effes peu de prévellent dans l'hil-biere de la diplematie, et qui effes peu de prévellent dans l'hil-biere de la diplematie, et qui effes peu de prévellent de la priet du carfertrape précision de s'amment de la priet de la pri

Signé C. CAVOUR.

**9**5.0

#### A M. Villamarine (Paris) (1).

Turin, le 30 juin 1855.

Je vous ai écrit que nous étions contents du due de GRAMMONT. Je no veux m'en dédire. Mais je dois vous avouer qu'il est quelque fois bien fenormode. On ne saurait mettre en doute qu'au fend il n'ait de la bienveillance pour le pays. Copendant son ton, ses grands airs, la piene qu'il se donne pour faire croire à teut le monde qu'il a ét une influence prépondérante, nous tracassent et nous contrairent heacucus.

Ce n'est pas tout, il veut bien souvent, trop souvent s'immiscer dans nos affaires particulières, et vous verrez par les pièces el-jointes quel rôle il a joué et quel ton il a pris en faveur d'un véritable polisson corse, appellé Confortini, grandement soupconné d'adhérence avec les Mazziniens, dont Lerici est lo foyer. Vous ne ferez pour le moment aucun usage de ces renseignemens, mais s'il advenait quo M. de GRAMMONT se plaignit à son Gouvernement de la répouse qu'il nous a mis dans la nécessité de lui faire, ai M. WALEWSKI vous faisait le moindre reproche à ce sujet alors vous avez le moyen de preuver victorieusement la maladresse du duc, qui non content de la légitime influence que lui donnent l'alliance, la sympathie et l'amitié qui nous unissent au Gouvernement Impérial, se donne et nous donne beaucoup d'embarras en exagérant cette influence, en l'exagérant estensiblement au préjudice de notre dignité. Position que le Gouvernement du Roi n'est pas du tout disposé à accepter.

Recevez, etc.

Signé CIBRARIO.

(I) Archivio Cintanto.

.

# XII, Au Duc de Grammont, Ministre de France (1)

(Omfldentielle)

Turin, le 30 juin 1855.

Les nouvelles observations contenues dans la note confidentielle quo vous m'avez fait l'honoseur de m'adresser relativement su plainlos portées par le Sir Convoirtini contre le Sir Antorro, marchail de l'ogis des Carabiniers Royaux, ont élé casaninées avec la plus serupuleuses attention; mais nous svous da bientil reconstitre qu'illes n'ethont point de nature à modifier Topinion que le Gouvernement du Roi a'étail formée de cette malencontreuse affaire.

Je dois d'abbrd, monsicur le Duc, vous faire remarquer que le Gouvernement du Rie a reueuilli par le moyes de Tautorié judiciare les informations les plus précises sur les précendues sévices dent Coxorners aurait été l'àplet à l'occission de son errestation; qu'aueuu indice n'est veus confirmer cette supposition, et que bust per les crises que les accusation de Covorurris sont denomineuses et immegiacés à l'effet de se veager d'un agent qui avait mis fin à se imperioneces en l'arrêtinat, et dont is vigilance et l'arcêtiné primaient benucoup les sectiones de Mazzinia, aueu nombreux à Lorei, permi lesquels à Sicuri Couract, monserur la Dee, que Cest chas les informations régulères et efficieles formées par les Autorités du Indyanne, que les Courrencente du Ital du puiser ses convincions; et non dans le résultat d'une enquête faite par les Agres Consultaires d'une puisance d'empgére. Nos autorités pou-

<sup>(</sup>I) Archivio Cishanio

vent, dites-vous, cherelier quelquefois à attenuer la faute de leurs sobordonnes.

Je rejponiraj qu'il y a naturellement la tenhance epposée dans les aune et les compartorels du plusquant (d'anilleure pusque Cox-FARTIN fest decule à re-serve in jugement et à purger es contamaers, ne-sei-al pas libre de devierer aux Trianaux les reprocurs notues dont de se phant? N'est es pas la voir regulière, la seule regulière? Pourquos cherebre à fransper au des faits qu'on se plaint a qualifier d'acté de barbarie? Que Coxronitat depose as plainte, SI ARIOTO et coupsible, pi plaiete le rispepera de la punistin qu'ai arm meriton.

Mas vous ne pouvez pretendre, monsieur le Duc, que le Gouvernement du Itoi laisse de cote les informations qui lui ont été fournics régulièrement par des Magistrats à l'abri de tout soupeen de connivence ou de partialité , pour s'en tenir à celles recueillies par vos subordonnés sur les dires et dans l'int rêt de Confortini. D'après ces observations, on doit conclure qu'Annito ne peut être assujeti à aucune punition par voix disciplinaire, ou autrement tant que les faits dedoits à sa charge par Conformini ne sont pas prouves legalement. Néanmoins le Gouvernement du Roi ayant recennu que les exigences du service l'autorisent à cloigner Andito de Leriel sans que cette mesore puisse être envisagee comme une pundion; et désirant repondre par un acte de coudescendance aux bons procèdes du Gouvernement Français en ce qui concerne le Consutat de Lerici, l'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que le marechal de legis Amprio vient de recevoir une autre destination.

de saus hien a se que le caractére tout confidentiel du votra noté et Patestone revièrements leuverillante qui l'a mapere, ma permetteat de no par relever cerlance expressons que je no me serais pas altienta dy travaver; mais que quo mi ariabettur de porter à votre connussame la resente constate du Vice-L'ansati de France a Lerne, qui ved prévente à l'Autorien imanopale et aux Carabinares Royaux de cette lecchiet, en aliepuant vas orienses et ni tenant me de vos lettres a la num, et que a commence per vindenter er qu'aluntro devai étre destitue, que la Numeir de France Cascocit, et sévonne de le vivi encore qui artisté de serais.

Aucune consideration politique ne peut engager le Gouvernement du ttoi à tolerer une conduite aussi ringulaire et extraordinaire, qui l'and à accrediter le bruit calomineux repandu par l'opposition ta plus malvedlante sur l'influence prepouderante que certaines Mini-

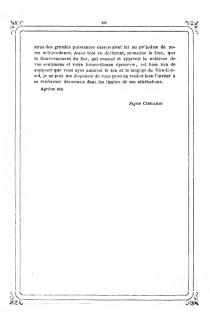

#### XIII.

# A M. Cantono à Vienne (1).

Turin, le 28 octobre 1855.

Des phraves ménagantes qui restent dans le vague et ne précisent ries, devaient, plus encore qu'une menace directe, éveiller la juste susceptibilité du Geuvernement du Itoi, qui n'en tolère d'aucune espèce.

La dépêcie dont vous étiez chargó de donner lecture au comte Boul, était l'expession du ressentiment que ler aporque vous aviez soumis sur lo discours que ce Ministre vous avait tenu, dovait faire natire dans tout gouvernement indépendant, ot ayant la conscience de sa diguité, qui doit être aussi dispose é rospecter exupuleusement les droits des autres États, que decidé à faire respecter les siens.

Manntenati vous me faites observer, moniscur le Marquis, que le contuit Buile du vous tenant la linques que vous mivar rapporté, hom boin divoir un ten nuenquat, vous parlait d'une manière biénchialts et prespue affecteurs; que nonsequence vois étes personale que le langue du conte lius desprimant la prevision d'un fait est per la limitation de la conte lius desprimant la prevision d'un fait est les la limitation et action de mannes, enfin que este manière d'envisager le véritable sens des paroles du counte Buil vous raissait dautant plus funides que ce Ministre en s'expliquant sur le même supt avec le laran de Bourqueney et monière le vicentie le Serres, et ouvrant le fond de sa penzi, a, varie explique de de Serres, et ouvrant le fond de sa penzi, a, varie explimé to desir

<sup>(</sup>I) Archivio C.BEARIO.

do voir bientót s'arranger lo difficiend Sardo-Toscan, car si tout arrangement devenait impossible, il serait difficile, à son avis, que l'Autriche peut maintenir un chargé d'affaire à Turin. Proposition que le comte Buol avail avancée comme un doute, et non comme un parti arrèle, comme une criaite, et non comme une menaco.

Ces explications et con folia ajusticà à votre rapport, donnent containment aux pranche du comite Bust une totte outre portice que celle qu'on devait bien naturellement leur attribuer à la simple letture du rapport. Del oter ma d'épôche, c'estite sons l'impression d'un expose incomplet, dépassuit le but et devrenait inopportanc et majer l'ordre que vous avier reu des donnes letture an comite Bool, vous avier le devit et le deveir de suspendre la communication d'un decument, qui dans votre pennée supposite des meas-ces et des literations que n'avalent pas existé. Cest avez tous direct montre la Marquis, que le montre commente la apartique, que le montre commente la partique, que le montre de la partique de la commente de la partique que le commente la partique que la commente la faction de la commente la faction de la commente de la partique de la commente del la commente de la comment

Dans l'état de chosos actuel vous ponvez, monsieur le Marquis, vous borner a répondre au Ministre des affaires étrangères: Oue la Sardaigne pe désire pas moins que le Gouvernement de

Qu'onn sharingaire des charies par moint que la distribution de la constitución de la frame. Qu'en même temps, el maigre los renseignements trèvicientes de la frame. Qu'en même temps, el maigre los renseignements trèvicientes de convent instrictions de l'angalectras dennées para fenda de la frame. Qu'en même temps, el maigre los renseignements trèvicientes de convent instrictions de mois para destinación de la frame. Qu'en même temps, el maigre los renseignements trèvicientes de la frame. Qu'en même temps, el maigre los renseignements trèvicientes de la frame. Qu'en même temps, el maigre los renseignements trèvicientes de la frame. Qu'en même temps, et maigre los renseignements trèvicientes de la frame. Qu'en même temps, et maigre les bosses de la frame. Qu'en même temps, et maigre los renseignements trèvicientes de la frame. Qu'en même temps, et maigre les personnes de la frame. Qu'en même temps, et maigre les personnes en mentre de la frame. Qu'en même temps, et maigre les renseignements de la frame.

Qu'à la demande du Ministre anglais à Turin nous avons formulé un projet d'arrangement qui a eté envoyé à Florence, mais qui n'a pas étà accepté. Dans la copie ci-jointe d'une dépèche que J'ai adrossée au Ministre du Roi à Paris et à Londres, vous trouverer les moitis de ce prèjet, et vous le défendres ai monsière de Bud, qui dét le consultre, lo trouve, comme il ent à présumer, inadmissible. Vous ferce sobervre ensuite au comte Boul ou'à present c'est le Vous ferce sobervre ensuite au comte Boul ou'à present c'est le des la comme de la comme d Vous faires par conclure que la Gouvernement du Roi ne s'oxplique pas l'oxplec de solidativité que, d'apurble de denour du centre Hout, pourrait ovister dans un cas donné entre l'Autriche et is. Tosence; que dosse ser apports avec en dernor Etal, la Sardaigne n'à jamais eu en vue que la Tosence; que c'est par un égard de pure curtició qu'elle a communique au Gouvernement Impérial les causes qui avaient amend fa rupture, et qu'en conséquence ells les causes qui avaient amend fa rupture, et qu'en conséquence ells no creat pas devrie se préscuepte de Dipposibles de la solidariéé. Vous pouvez doncer connaissance de la présente dépêche à MM, de Serves et Elloit.

Signé Cibratio.

#### XIV.

Note verbale du Cabinst de Turin airessée au due de Grammont et à sir James Hudson au sujet de l'ellimatum envoyé par l'Autricho à S. Petersburg avec l'assentiment de la France et de l'Angleterro (t).

Turin, 28 décembre 1°55.

Le Ministre des affaires (trangéres a recu en communication et a en l'honareu de assunctire su Rivie es su Cossell les propositions d'accom-dement, devant servir de lases à un traité de par que les Prissances Occidentales out autoris ét e fabinet de Venna à présenter, commo ultimatum, à l'acceptation du Gouvernement Russie.

335

<sup>(</sup>i) Archivio Cimuanio.

d'amblicio, nous laisso l'espair, que si les conditions de pais sont agrées par la luxes, les Paissances alliles vaudorat dans le même intérêt de la justice et de la civilisation entreprendre une tiche encoro plus gioriesse, et dant le succió évitere de nouvelles complications bien plus graves que colles qu'on a l'espoir de terminer. Nous avons lied ecroite que la Sarvialiera, après avoir partigo les perils et la gloire de la guerre de la Criméo, sorn, dans les confiereces qui vou d'avourir, ausse leucures pour voir l'Intestion des Grandes Paissances so fiter aussi sur l'état de l'Italie, sur l'impossibilité dy mainentir un ordre de choese qui rèquize en certains entroits une plus supine notiente de la protece et de l'équité, l'artice de l'entre de l'avoir de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de qui mencert incessamment le repos de l'Europe et nasurer à tout le monde pour les toutes l'entre de l'entre de l'entre de les mondes et le un monde pour les toutes de l'entre de l'entre de l'entre de qui mencert incessamment le repos de l'Europe et nasurer à tout le monde pour les que l'on deire d'écouffer les gremes des troubles qui mencert incessamment le repos de l'Europe et nasurer à tout le monde pour les gont peut les biendatids de la poir.

284

D'après lo projet d'arrangement qui nous a été comuniqué, l'Auttriche qui ris pout pris part à la guerre, visordait à nequerire me triche qui ris pout pris part à la guerre, visordait à nequerire me d'efisitée une grande prépondérance co Orient, en substitunt, si non de droit, su monies de fait, su propre Indinesce à l'influence l'uses. C'est plus particullèrement à son profit qu' nurnit flou l'annocion sux Principaties Danublioness, de la modifié de la Bessaranicio su vincipatie de l'autrice, de la mostifica de la Bessarahie et des bouches du Danubo. Le temps est donc vonn, mêmon ne as s'inspirant que de sate du Courges de Vienne, de régulariere la position de cette puissance en Italie, si on yeut que l'équilière la position de cette puissance en Italie, si on yeut que l'équilière curpojee, pour loquel on a prés les arrons, soit mangien.

Les nations toutes, qui ou sont, ou tendent à devenir industrielles, out grand besoin d'une paix durable pour assurre la éviselypement de leur bise être intellectuel et matériel. Elles no se ressignent pas plus maintenant nux longues agitations qu'aux guorres trep prolongées; en évitant ce double inconviolien, on évitem des révolutions qui commencées dans un époque plus ou moins rapprochée en Italie, pourrient évêtendre ailleurs.

Signé Cinrario.

Per copia conforme nll'originale.
11 Capo Legazione,
CANTONO.

J(3)

xv.

Copie de la dépèche confidentielle et reservée adressée le 29 décembre 1855 au marquis Villamarina à Paris, et au marquis d'Azeglio à Londres (1).

La dépêche ci-jointe vous fera connaître, monsieur le Marquis, de quel point de vue le Gouvernement du Roi envisage les conditions de la paix présentées par l'Autriche à la Russie au nom des Puisances Occidentales, Vous voudrez bien vous pénétrer de la pensée qui a dicté ces considérations, et tachor avec la prudonce et l'adresse qui vous caracterisent de la faire prevaloir dans le conseils du Cabinet de... Dans le cas où les arguments si graves que nous avons mis en avant, vous paraissent avoir produit quelque impression, faites entendre au Ministre qu'il y aurait une solution, qui sans s'éloigner des bases des négociations de paix, écarterait les graves inconvenients que nous avons signales pour le cas où le traité à intervenir laisserait de côté la question stalienne, et augmenterait la prépondérance de l'Autriche sans stipulor la moindre carantic pour la Sardaigne, qui a embrassé avec tant d'é'an et de spontancité, la cause des pulssances alliées. Les Principautes Danubiennes pourraient être cédées aux Ducs de Modène et de Parme, et leurs États seraient dans ce cas annexés au Piémont. L'Autriche ne perdrait pas une parcelle de son territoire, mais son influence en Italie serait un peu diminuée, et permettrait à la Sardaigne de rester à la tête de l'opinion libérale modérée, qui peut seule, tant qu'elle est forte, assurer le repos de l'Italie et par conséquent celui de l'Europe. Dans le cas où de trop graves difficultés s'opposeraient à l'annexion de Modène et de Parme, on pourrait au moins

(1) Archivio Cibragio.

19

réaliser le projet que je vous al indiqué pour ce dernier seulement. L'Empereur ne verrait pas certainement avec déplaisir qu'une branche des Bourbons fût appelée à régner dans des regions lointaines. Agréez etc. Signé CIBRARIO.

#### XVI.

#### À M le comte de Cavour à Paris (1).

Turin, 20 février 1856.

Monsieur le Comto,

Fal lu avec un vif intérêt la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en date du 17 courant N.º 1, et la pièce qui l'accompagnait.

Permettez que je vous félicite des bonnes nouvelles que vous me donnez. Nos affaires ne pourraient être placées on de incelleures mains que dans les votres. Je no doute pas qu'il no reus-sise à votre tatent et à votre zèlo échiré d'obteur tous les resultats qu'on peut ravonnablement espéror dans les circonstances actuelles.

Jaliai prévenir votre domande relativement à la question des sequentes; et non accédition étai en cours un memat que ja recus voire dirèche. Les copies que ja mempresse du vous curvejer-cipitets, vous feront consulter, monsier le Contin, onne aculement totat et qui nous est arrivé de Vienne, mais aussi une receste commendation de mouseur de Grammont sur le Decret de l'Empresser de Attriche, et la réponse que jo viens de lui adro-sec. Cetto der-nière pièce plus de la réponse que jo viens de lui adro-sec. Cetto der-nière pièce jui cu à propos de la communiquer au marquis Cantono, en l'accompagnant de la lettre particulère dont jo vous joins ejalement une cellement une capiennes une ces gelament une cellement une capiennes une ces gelament une cellement une capiennes une cellement une celleme

J'ai bien regretté le facheux incident qui vous a encore causé quelque souci, et que vous avez si adroitement expliqué et termine. Je veux esperer avec vous qu'il n'en sera plus parié. Pour ma part, je ne manqueral pas de suivre votre avis. Agréce rote.

Signé CIBRARIO.

(1) Archivo Caranso.

#### XVII.

A M. le marquis Cantono à Vienne (i).

Turin, 26 fevrier 1856.

Monsieur le Marquis.

Vous connaissez par la réponso que j'al faite à une cemmunication de monsicur le due de Grammont, et dont je vous ai enveyé copie, les observations aux quelles devait donner lieu de notre part le Decret de S. M. l'Empereur d'Autriche sur le séquestre des biens des dimires.

Cos observations peuvent se résumer au points suivants:

4. Les dispositions dont en écul borné à vous communiquer verhalement la substance, gardent le silence sur les revenus des proprietés placées sous ségenstre pour tout la temps que l'administration en a vie couffé à des fonctionnaires nommés par le Gouvernement Impérial. Nous aimons à croire que ces revenus sent remis us vec les biens à l'eure propriétaires, mais on comprendra combien il seruit ennvenable que le meindre doute ne pût exister à co sujet.

2. L'obligation qu'on impose aux émigrês qui voudraient rester A tétranger, den décharre los modifs, roinet en quosation pour les natura ités sardes, les actes par tesquels le Gouvernement Imperial les avait déclarés déliés de la qualité de sujets autrichien-, et le droit que avait le Gouvernement Sardo de teur confèrer sa nationalité, et l'Officacidé comme la legalité des lettres de naturalisation qu'il teur a accordées.

(i) Archivio Cibrario.

3. La condition qu'on se réfererenté de mettre à quoiques une des éntigrés nutraisées sarcles, de votreel seux lines dans un détail néc étigièmes par les passes de l'écreminés portentit attériet aux droits de libre possession que la Sarvaligne n'Authétic out stipulé en fevure de leurs aujest repectifié par le traité de commerce 950 actuellement en vigueur. Si cette par le traité de commerce 950 actuellement en vigueur. Si cette de loigiation en quelqueur est experiencie était le conclusion et de la commerce 100 actuellement feuil par pas nous y opport. Ainsi sei été devait être simplement limpories par une meutrer de polite, nous retromberions dans les difficultés que le Couvernement Impériat terniques l'authétique de révoutes.

Pour complèter vos informations, et vous mettre à même, monsieur le Marquis, de vous expliquer selon notre manière de voir sur tous les incidents de cette question, il me reste maintenant à vous faire connaître un eutretion que je viens d'avoir avec monsieur le comte PAAn.

En vous annonçant la mesure sanctionnée par S. M. I. relativement aux emigrés, monsiour le comte Buot, avait l'obligieance de vous assurer qu'elle serait portée incessament à la connaissance des Legations Impériales au moyen d'une circuiarre qu'ou lour adressorait a cet vifet.

Cotto mêmo assurance fut repicio par les jurnaux officiels on semi officiels o l'Autrebe, en ajoutat que ce mole indirect d'intonner les personnes indéressées, avait été choisi de précerces à l'amestre une publication textuelle du Dereg par ne pas donner à la mesure une signification politages. Après ces déclarations, jet dus d'es serpris de la demando que monsacur le conste Pant est reun me faire, d'inviter les emigrés demeuntes dans les Stats du Rei à solliter? autorisation de versiré dans le Royame Lomonder-Véntilen.

Je n'ai pu lui dissimuler que cette demande me faisat craindre quelque malentendu. Car d'après ce que nonseur de Bouc avait déciaré à notre Chargé d'affaires, jo devais creire que le même comb l'Aan aurait de clarge de se mettre en communication avec les énigreis pour tout ce qui concernant leur rontree et la levée du séquestre.

Dans cette conviction je le priais de vouloir bien se procurer de nouvelles instructions de son Gouvernement. Quant à moi, lui dis-je, jo regr-tte do ne pas pouvoir déferer à vos désirs.

Le Gouvernement du Roi d'abord no peut pas engager les refugies à deliberer sur des dispositions qu'ils no connaissant que d'une manière tout à fait incomplète, n'en ayant recu ni le texto, ni une information détaillée. Une autre raison d'aifleurs, et plus grave puisqu'elle tient à la nature même de la mesure, ne nous permet point dans l'état actuel des choses, de prendre une part quelconque aux démanifies que les énigrés pourront juger de leur intérêt.

Les eggager à risonacer à la patrie qui les a adoptés, ce serait do n-tre part fair trop bon marché de la qualité de citoyen Sarde. Notre intervention autoriserait à penser que la naturalisation que nous leura avons accordes n'estal pour eux qu'une espèce de pi aller transitoire, un preiexte pour les retenir en Piement et les faire jouir de quelques avantanges.

Les inviter à déclarer leur intention de conserver leur nouvelle nationalité et les motifs de cette décision, ce serait reconnaître implicatement à l'Autriche le droit d'exiger une pareille déclaration, et mettre en doute la légalité de la naturalisation qu'ils ont obtenu choz nous.

Lo Gouvernement du Tol est hien aise que les émigrés reatrest dans la joisseas de leurs propriétée, il 1 ne mottra aucun châted à ce qu'ils retournent dans leurs anciens fopers. Mais il doit reteurnent dans leurs anciens fopers. Mais il doit reteurne complétement étraper à leurs démarches le pense, monsieur los Marquis, que cette conduits du Governement du Itén ne nauvait four l'objet d'auteurne objetiens accionne, et que vous aviver pas lèvers le la compléte d'auteurne objetiens accionne, et que vous aviver pas le plus étigne de notre present que de réturée, ou de rendre mois efficare par des questions de forme, foruver de conciliation que per cet acte le Gouvernement Autrédien a certamement voulu entre-prendre envers est peublisse de course paus.

Noisi diluvente au contrairo que lo dévert de l'Empereur, ou par des modifications à lindouire dans le seus des observations que j'ai indiquiés, ou par une application large et sagoment libérale, reponde entièrement dans sex effets à la pensée qui l'a dévit et nois permette de regarder commo définitivement aplani le différent qui a casse l'interruption de nos napports réguliess avec l'Autriche.

Agréez, mouseur le Marquis, la nouvelle assurance de ma consideration très distinguée.

CIBRARIO.

#### XVIII.

Copie de la dépêche à M. le comte de Cavour à Paris (1).

Turin, 10 mars 1856.

Monsieur le Comte.

Les trois difficultés soulevées par la proposition de l'Empereur, d'établir le Duc de Modene dans les Principautés Danubrennes, sont toutes assez graves; la troisième aurtout, à laquelle il est impossible de donner une réponse satisfaisante,

Le coapes donc parfactement qu'un vue des obstacles presqu'insurmontables qui sélevainet contre ce penture projet, vous en ayremis en avant un recond qui n'est pas sans difficultés, mais qui on présente lescoroup moiss, en proposant d'enveyer lans les Principaties la Duchesso de Parme, en lui donnat pour mari, avec l'exercec du pavoiré souverian, le Prince de CathoxAvo, sfin d'éviler dans un État nouveau, qu'il s'apt de cévilier et d'organaer les traislicements et la Indicesso d'une régence.

S. M. qui déclare preferer l'ancies projet, si vous croyx encore possible d'en obtenir la réalisation, no serait pas élogné de donner la missi su second, si vous ne voyez pas d'autre chance de succès pour nos aspirations. Elle se remet, sur ce point, à votre prudence et à votre per-prescité. En vous accusant réception etc.

Signé CIBRARIO.

(î) Archivlo C:snanzo

# XIX.

#### A monsteur D'Azeglio. - Londres (1).

Turin, 25 mars 1856.

Monsieur le Marquis.

Je vous remercie des informations deixiliéres que vous avez en la complisiance des me transmettre au sajet de la marche des conformes et de l'actitude du Ministère Anglais. S'il est vival que jo commissie délà part a vois de Paris, proque tous les faits que les parts que de Paris, proque tous les faits que les yeux vou réunequables apprécations. Certe la question Italienes les liberisées de difficientés. Mais il y a don mende qu'il but couper; sans crès on ne se tierra jamais d'embarras. Des qu'il est démontres qu'un prupie qui a doit à très genereme, ne l'et-que du tout; que onn Gouvernement est inexplable de treuler leureux, on ne demonde pas l'impossible, mais qu'el doit sair du rêtre ni volé, ni morphisme par l'empossible, mais qu'el des siar du rêtre ni volé, ni familie, la misque de l'action de la conformation de l'action de l'a

Co serait aboisser les États nu rang d'une ferme, quo de leur appliquer strict-ment lo code civil.

L'informedo qui vient de finer, ne finit rien. Nous verrons le drame prendre de plus larges proportions et amener une solution rationelle, ou une catastrophe. Que le bon Dien nous eu préserve.

Signé CIBRARIO.

P\$. Nous avons demande à l'Anglelerre de mettre à notre disposition les h\u00e4timents n\u00e4cessaires pour le transport du mat\u00e9riel et des troupes, Veuillez nous aider de votre c\u00f3t\u00e9.

(1) Archivio tis anio-

Agréez, etc.

961

### XX.

### Copie de note à monsieur James Hudson envoyé de S. M Britannique à Turin (†).

Turin, 26 mars 1856.

Monsieur le Monistre,

La paix pouvant désarmais être considérée comme conclue, le Gouvernement du Roi doit aviser sans retard au retour des troupes et du matériel du corps expéditionnaire sarde, pour ne pas prolonger au delà du temps absolument nécessaire les charges très-lourdes que leur séjour en Orient impose au finances. Les moyens dont nous pouvons disposer étant fort loin de suffire, nous sommes obligés de réclamer, aux termes de l'art. 4 de la Convention du 26 janvier 1855 du Gouvernement de S M. Britannique, te même concours qu'il a bien voulu nous prêter lors de l'expédition et pendant la durée de la guerre. Si la nécessité où l'Angieterre se trouvera d'employer au transport de sos propres troupes un nombre très-grand do hátiments. la mettait dans l'impossibilité de se charger de la totalité des transports que nous avons à effectuor, il serset indispensable qu'elle consentt à nous fournir les moyens necessaires, au moins pour le transport des troupes de toutes armes et des chevaux, ainsi que du matériel de l'artillerie.

Les assurances que vous m'avez fait l'honneur de me donner, me permettent de croire qu'on ne rencontrera pas de difficulté à exigard, et je viens vous prier, monsieur le Ministre, de vouloir bien en faire parveuir, en notre nom, la demande formolte à votre Gouvernement.

Dans ce but, et afin qu'on puisse établir approximativement

(1) Archivio Cunanto.

le nombre et la qualité des hitiments qui nous seraieut nécessaires, et prendre toutes les mesures relatives, je m'empresse de vous communiquer les données que je me suis procurées du Ministère de la Guerre et de la Marine.

En prenant pour hase les navires anglais ou nationaux, employés pour transporter en Orient notre corps expéditionnaire, evalué au nombre de 17,000 hommes et de 300 chevaux, le Ministère de la Guerre a constaté les résultats suivants.

#### ONT ÉTÉ AFFECTÉS AUX TRANSPORTS:

| Bātiments<br>anglais   | {        | Á  | Vapeur<br>Votie | N  | 21<br>9 | donnant  | ensenible  | tonneaux | 41,337         |
|------------------------|----------|----|-----------------|----|---------|----------|------------|----------|----------------|
| Ratiments<br>nationaux |          |    |                 |    |         |          | 3          | 2        | 7,005<br>1,905 |
| de sorte qu'           | on<br>de | P# | ut se p         | gl | er i    | ur un to | tal qui ne | tonneaux | 62,795         |

Il serait superflu de noter que les bâtiments à destiner devront avoir les conditions voulues pour le transport d'une force de 17,000 hommes et de 2,00 chevans au moios.

D'autres proyens seront encore necessaires pour ramenor le matériel de l'hopatal, du Genne, et les nutres services; mais dans lo cas où l'Angleterro ne pentrest s'en occuper, on tâcherant d'y faire face nave les mayres de la Misme Royalo.

En vous transmettant cos reinos, americas, monsieur le Muistre, le me reserve de vous envoyer, ai cela peut vous paralire utile, toutes les notons de detait que le 3i moire de la Marino sera à même de me fairo passer per la soute, ou que vous aurer la complansance de me demander.

Les dispositions à precilir sont, en attendant, d'autont plus urgentes que chaque jour de retant ceressona au Trecer une pardiciences 100,000 fraises, et que la conscience du frais-port ces trois armées en recilies att intressement le reculter des novres d'écullies, viendra creer au retour de nos troupes des daticultes bien plus graves que l'en es provie leur envel.

Veuillez, monsieur le Ministre, appuyer de vos instances la demande que je confie à votre oblevente entremise, etc.

Agreez etc.

Signé Chramo.

### XXI.

### Lettre d'Azeglio à M. Cibrario (1).

Londres, 9 mai 1856

Monsieur le Président (CIERARIO).

Je prio Votre Evellence d'agréer mes blen sincéres remercianess pour l'extrem bondi qui a tendoure précidé de sa part. A touts les rapports avec moi pendant la durée de son Ministère. L'indialences quien sai de traveux tendoures auprès de ses supérieux, send plus aisse la tiche quedquedos délicato des Ministères du Roi Aférianque? en méstime heureux i plui pa profis socouler les efforts de Votre Excellence si utilieuxeux voués au service du pass, pai eté fier d'autre rencontri son a production, et les degres d'un homme aussi expérimentel que Votre Excellence, ent cie pour mai une récomprence dant j'ai senti font le prix.

Voulitez agréer, Mansieur lo Président, l'hommago sineèrement dévoué de ma hante considération.

MASSIMO D' AZEGLIO.

(I) Archivo Courses

XER.

300

### XXII

#### Lettre Cavour à M. Cibrario (1).

(1856).

### Monsieur.

L'Emprevur, et plus encore son Gouvernement veulent la paux. Insepirent de l'oblemie au moyen du concours de l'Austrice, qui, à ce qu'ils disent, est prôte a l'emprer à des conditions convenables. L'Angleterne ne veut pas la guerre dans ce moment, parcequ'olle la considerrait comme fatale à son presige militaire et politique. L'Emprevur en homme positif ne d'eccupy que d'une chose à la fois, de sort que, pour lo moment, il est tout a ces projets puellies. Tout fos in a jurie entre lui, que a la pax ne pouvait pas caliro par l'entétrement de l'Angleterre, ou la mauvasa fois de l'Auttricte, alors l'Emprevur ferait luss ses d'ôtra pour deplacer le thesite de la guerre, et lui assigner un contribut plus grand.

L'Auttricte, alors la grandeur des sentrées d'hommes d'd'augest lette et la la grandeur des sentrées d'hommes d'd'augest lette et la file grandeur des sentrées d'hommes d'd'augest lette et la file.

Ainsi je crois à peu près certain que la politique subira de grandes modifications, et que nous aurons bientôt la paix sur la baso de ses propositions, ou bien uno guerre continentale.

Une dernière alternativo s'est presentée a l'esprit de l'Empereur. Elle consisterait à se borner vis-à-vis do la Russie, à la guerre oifensive sur mer, et defensive par terre. Cela équivaudrait à des préliminaires de paix.

<sup>(1)</sup> Archivio Cinnario. — Questo dispaccio si lega agli altri documenti pubblicati nel testo, a principiare dalla lettera di Cavoun ai Ministro Cinnanio, orè è pariato della vezzona Contessa di C.... arruolata nelle file della diplomazia.

#### XXIII.

### Lettere Cibrario alla Repubblica di s. Marino, e suo dispaccio.

Illustrissimi Signori Capitani Reggenti della Repubblica di s. Marino.

L'anore che colesta illustre Repubblica, glorisso ed antico, nido di libertà, si è degnata conferiruro conoccino la neci alla mia discendenza il Patricato di s. Marino, fo accolto coi più vivi sensi di rispettona graditatinie lo prego le SS. LL. Illiastrissimo di rasso-garare le me astioni di grana piu disinte ail Unarando Coneglio Principe, ed a disporte dolla mia servita; o sensiolelè intendo d'esserse di cones citatino e Patritris Sammaramese.

Le pregherò altresì di gradire e di deporre nella pubblica biblioteca un libro che bo conseguato per tale elletto al churassimo siguor conta Manzoni, e di permettormi che io mi dica con altessima rivoronza e stima

Dolle SS. LL Illustrissime

Torino, addi 9 di maggio 1864.

Devotiss. Obbl Servo Il Cav. Lund Cinnario Ministro di Stato e Sentore del Regno d'Italia, Patrizio di s. Marino. Alla Ec ellentiss, Reggenza della Repubblica di s. Marino.

Firenze, 26 marzo 1862.

Eccettonze,

Dal dispaceio che VV. Els. mi faverano l'anore d'indicinama il adata del 21 correspo, attinos din enlicianama il di giorno presidente il Generalo Consiglio Principio o Siverano di a. Marino aveva la bentat di conocita fore a une el ai mivil discondenti fin giorno del periodi d'in-questrore sello sero la dell'interi della misi, famiglia il giorno Sismena della Famiglia Considerati del misi, famiglia di giorno della considerati della misi, famiglia di giorno di considerati della consideratione chi arrange in famiglia di giorno della consideratione chi arrange in famiglia della consideratione chi arrange in famiglia della consideratione chi arrange il positione della consideratione chi arrange a pro-di conducto inclino Generolo.

Sono riconascentiscina per quach insigne favore, di cul sino altro potezani cesse più cun o perco 1922. Vudi compiacari di rascenza altro potezani cesse più cun o perco 1922. Vudi compiacari di rascenza all'Eccelso Consictio i mici più affettono ringgazia-monti, ascinaradale chi ni me, como an mici ficilicati non como anticoni ficilicati non como al sentino di vesare divisiones verso la Repubblica e la proposibione a promisionera i Vantacci.

Gradiscano in purticolare anche IES, VV. l'espressiono della mia gratitudino e della mia distinta considerazione

Firmato Luigi conte Cibranio Plempotenziario di s. Marino.

PS. Ho già ritirato, o spelirò fra giorni i due mortaj di montagna di bronzo, regalati da S. M. alla Ropubblica.

Alle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti della Repubblica di s. Marino.

Torino, addi 10 aprile 1862.

Eccellenze

Era già una soddisfazione per me la testimonianza che mi rendova la mia propria coscienza, d'essermi adoporato noi servigi di codesta Repubblica con quell'amore e coa quello zolo con cui avrobbe potuto farlo ogal più devoto cittadino attive della medesima: ma creaco in era inastimabimente il mio conforto nel vedero si cortasemente gradite dall'Eccelso Consiglio Principe Sovrano le mie fatiche, siccome appare dal gentilo dispaccio che l'EE.VV. si sono compiaciute d'indirizzami in data del 9 del corrente.

Il Consiglio e le EE. VV. debbono essere persuase che in me non verrà mai mene il desiderio di promuovere in qualunque circostanza gl'interessi e le spicadore della Repubblica.

Prego l'EE.VV. di gradire gli atti della mia distintissima stima

Firmato CIBRARIO.

Copia di dispaccio scritto dal conte Cibrario al barone Bettino Ricasoli, Presidente del Consiglio dei Ministri e Reggente il Ministero degli Affari Esteri, in data 17 febbraio 1862.

Eccellentissime Signore.

Ringrazio prima di tutto IE. V. della prova di deforenza data alla Repubblica di s. Marino, coll'indirizzare a me il dispaccio del-IN del corronte, contenente i richiami che in seguito allo informazioni avute dai Ministero dell'Interno, il Govorno di S. M. credeva di poter muorere contro la Reggenza della stessa Repubblica.

lo mi sono falto premura di comunicare alla Reggonaz copia del dispaccio che V. E. mi ha fatto l'onore di scriverani, come dalla ri-aposta che ha avuto, e che mi pregio di compiegario. Io voglio sperare che IE. V. conchiaderà con me, che neveuno dei fatti accennati dal Ministero dell'Interno poi ritonersi fondalo; o se qualcumo d'assi al trovasse aver quache fondamento, può giustamente considerasi com non imputabile alla Ropubblica.

La Repubblica ha molti nemici. - Da un piego di lettere accusatrici, che lo ho l'onore d'inviarie per copia, rileverà l'E. V. da quale impura fente derivi la maggior parte delle accuse, e come

J. 3×

#### VIXX

#### Memorandem Cibrarlo sulla dotazione dell'Ordine del sa Maurizio e Lezzaro

(1801).

Il patiottico desiderio di restauraro le angustiate finanze del regno d'Italia, spiega e giustifica l'argravamento di antieni e l' invenzione di nuovi baizolli, e può scusare, fino ad un eerto punto, anche la poco legale tendenza a mettere mano sui beni cho non banno mai appartenuto allo Stato.

Dopochè si sono alienati i beni del Demanio e della Chiesa, e lo strade ferrate; che sì è appaltata la più produttiva delle nostre gibelle, si è pensato da taluno a impatronorii del beni possebuti dal Tòrsine dei santi Marsino e Lazraro per alienati a profitto dello finante, compensado l'Orsine mediante una readia in cartello del gran libro ugualo al provento cho adesso ritrae dal beni che si vocitiono occumaro.

L'ordine di s. Maurizio, fondato da Amedeo VIII nel 1433, fu ricostituito da Emmanuele Filiberto nel 1572.

L'ordine di s. Lazzaro fondato in Palestina ai tempi delle Crociate, fu ceduto dall'ultimo Gran Mastro ad EMMANUELE FILIERITO o riunito all'Ordine di s. Maurizio nol 1575. Questi Ordini clibero per voto il dovere;

d'assistere l'eprosi, ebo fu l'instituto primiero dell'Ordine di s-Lazzaro;

d'assistere gli altri malati;

di tener netto li mare dal corsari turcheachi e barbareschi. 1 boni cho possedevano ed acquistarono possia i due Ordini riuniti, non provonivano nè dal Principe, nè dallo Stato, ma sibbeno dallo Commende possedute ab antico in molti juoghi dai cavalieri di a Lazzaro: dall'applicazione di molti beneficii ceclesiastici fatta dni papi a quest'Online, che allora aveva un carattero religiose e militare; dalle devoluzione di commendo famigliati per mancanza di ebiamati; da legati o successioni di benefattori; da buona amministrazione.

Lo Stato non vi concorse per nulla, salvochè per brece tempo nei praul anni con una dote di 15 mila scudi, che ben presto fu sospesa e poi tolta. Ora velkamo como adempaa l'Ordine i suoi obbl glil.

Esso esercita l'ospitalità

1.º Cell'ospedale di s. Remo, pei leprosi, nomini e donne: 2º Coll'ospedale maggiore di Torine per inalattie acuto d'uomini,

donne e fancialli: 3.º Cell'espedale di Lanzo, idem :

4º Coll ospaio di Vittorio Emanuele di Lanzo, per le malaltio croniche;

5.º Coll'ospedalo di Luserna per le malattio acuto; 6º Coll'ospedale di Valenza, idem ;

7.º Coll'ospedale d' Aosta, idem;

8.º Gill'ospizio per fancielli erctinosi d'Aosta;

9.º (5dl'ospejo del piccolo s. Bernardo, pei viandanti poveri. I meals tutti ha dolati è mantiene, soccorrendoli con fonti strandinario nei casi frequenti un cui le dotazzoni non bastano.

La missione militare marittana, cella quale l'Ordine veniva in aiuto alio Stato combattendo centro gl'intedeli, fu esercitata non senza giona nelle galero el altre navi dell'Ordine, sul declinaro del secolo XVI ed in principio del XVII.

Poi maneando allo Stato ed all'Ordine I fondi per un disperdio st grave, e scarso essendo il numero dei cavalieri, cessò,

Ma l'Ordine non tratasera di suvsidiare in altro modo lo Stato, dispensando annualmente tra i varii Ministeri in pensioni ni decorati eivili e militari L 311,00); o così quaxi un terzo del totole bilancio attivo dell'Ordine (in quest'inno è calculato di L. 1.013,000), laddove net decreto di riforma dell'Ordine in data del 16 marzo 1851, eoncordato tra il primo Segretario di S. M. od il Consiglio dei Ministri, si era all'art. 6 dicharnio che i fondi destinati ad es-ere distribuiti in pensioni ni decorati non potes-ero mai eccedere il quarto dell'annua reudita, cho sarebbero per l'anno corrento L. 262,000,

Il fatto è cho l'Ordino è sempre venuto in aiuto dello Stato con pronta volontà e molta larghezza secondo le sue forze; che gli stahili, che ora si vorrebbero prendere ed alienare, hanno survito, non è gran tempo, di malleveria all'erario dello Stato, e che a tal fine furono anche adoperate le cartello del Debilo pubblico che l'Ordine possicelo.

Per questo atesso giustissimo sentimento, che indusus sempre l'Ordine a venire in socroros dello Stato, e benché losse un esemplo affato nuovo in questa maninistratione, essa non evilto a conceleva, a richiesta dei Ministri, qualche assegnamento fisos a vedeve d'illustri patrioti (filtra, Berdferio, Santarosa, La-Farino, Gazzietti ere, e) sesson a dres sul posità avanzi che rimagenon, peasioni a verchi militari o al impiegati, pel quali il Ministero competente nosi si treva avere pia fossità sufficienti.

L'Ordine spende în medin 50 o 60 mila lire all'anno în sussidii per infortunii che accadono qua e colà, ed în soccorrere altre individuali miserie: e però è convinto d'adempiere con tutta lealtà e coscionza la propria missiono.

Ed è inutile il sogriungere che se s'adopera la parola Ordine, romo corpo moralo dipendente dirottamonte ed esclusivamente dal Re Gran Mastra, che regola ogni cosa col voto di un Consiglio compesto dei primi personaggi dello Stato, ciò al fa per non mescolare un nomo augusto da una discussione priscovolo.

Ed è tanto vero che il patrimonio dell'Ordine è proprietà del Gran Mastro, cle nella estituzione del Gran Magistero si leggo, che il Gran Mastro, può, dove n'abbia il bisegno, parte dei fondi in saos saos convertere. Del che per altro da un mezzo secolo in qua non v'è satto esempio.

Posto la sodo che i beni dell'Ordine sono patrimonio del Sovrano Gram Mastro, cgil è evidente che per convertire i beni patrimoniali in rendità del Debito Pubblico, cioè per mobilizzarit, arcebbe indispensabile che il fle con suo decreto Gram Magistrale desso facoltà al suo primo Segretario, capo dell'amministraziono di quolis sontanza, di divenire all'opportuna convenzione coi Ministro delle Finanze.

Ma qui si para la più crande difficottà. Il Ro Gran Mastro paò gell farlo a fronto della disposiziono dello Statula, che vuole conservute la dotazioni degli Ordini cavallereschi? E può sostenessi che non sia una mutazione radicalo il sostituiro carta o rendita a beui stabili? Noi no lo crediamo.

Non lo crediamo, perchè lo Statuto debbe interpretarsi secondo il senso naturale, e sarelho far violenza al texto lo affermaro che hasti una dotaziono qualunque, perchè troppa è la differenza che corre fra le due qualità di dotazione; giacchò il pagamento degli interessi sospeso anche temporariamente per un caso di guerra o altra forza composizione della considerazione della considerazione con perche della considerazione della considerazione con perche della considerazione della considerazione della considerazione della considerazione per la considerazione della conside ¥9.0

maggiore sarebbe fatale per l'Ordine, come sarebbe fatale per l'Ordine e pei ricoverati degli ospizil e degli spedali che no dipendono, la possibile riduzione degli interessi del Debito pubblico.

Per utilimo, a dimotrare la convonienza di non dar seguito a questo disegno, può chiclerai se il lucro des potri ritarre la finanza dall'alienazione dei beni dell'Ordino, sarebbe tanto importante per essa da acusare in qualche modo il governo di por mano sopra beni che non gli appartengono, e di sipogliarzi di questivitama riserva, di una cassa amica ed in un certo modo spontaneamente succursale di cul al è vantaggiato tante e tante volto. No jo erelaimo nepuper.

Il porre in vendita una nuova quantità di stabili ne avviliceo sempro più il prezio che va seemando di anno in anno. Sappiamo per l'escmpio dei beni già venduti dal Demanio, ch'esso è perciò costretto dei alienare i beni motto a disotto del vera vatore, talchè già acquisorde be una volta oreno contentissimi quando rifravano dal beni acquistati il 4 o il 4 1/2 per 0/0, ora no ritraggono il cinque, Il see [ oni 17 3/4.

Vendendo a vi prezzo gli stabili, che in gran parte sen beschi cediu e riserre di caccia del 10 c di ceisme propriettari può stabilirine nei suoi possessi sarà motto se i heni che orga dunno 872,000 in del producto biento, silenni dal Diomenia, produrenzo un capitare di producto biento, silenni dal Diomenia, produrenzo un capitare de carrendo del carrello di rendita che sarebbe obbligata la denana di dare in compesso dell'entrata che l'Ordine no precepiese, è facile lo scorgere che l'utili che rievavenche il teoro da questa productiva con la compesso dell'entrata che l'Ordine non Mastro lo propriatione, quanti carrello mello di considerato, il considerato, il considerato, il considerato, il considerato, dell'entrata del 10 considerato, il c



|                              | ***************************************                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                                                                                                                                     |
| Dedica                       | рад. ш                                                                                                                                                                              |
| Nota .                       |                                                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                                                                                                                                     |
|                              | LIBRO I                                                                                                                                                                             |
|                              | dal 1802 al 1848                                                                                                                                                                    |
|                              | <del>-</del>                                                                                                                                                                        |
|                              | Capo I.                                                                                                                                                                             |
| Sua le<br>nili —<br>dello si | d i Cibrario — Primi anni di Luigi —<br>ttera autobiografica — Suoi versi giova-<br>Il principe di Carignano — Carattere<br>tevao — Predispone arcanamente il paese<br>liberi tempi |
|                              | CAPO II.                                                                                                                                                                            |
| Due а                        | a del 21 — Fuga di Carlo Alberto —<br>nui d'esilio — Triste vita del principe<br>cana — Sua prima ed inedita relazione                                                              |

### CAPO IV.

La Francia ed i l'epati reneziani — Missimo veneta di Cibrario e Celli — Detta il popolo a tamulto — Levo forma e l'ede condetta — Cibrario e Manin — Indiriezo al Cibrario dei democratici terinoci — Carlo Alberto ed i futti del 1848 giuliori del Gioranetti — La marchesa Mesino e le caveri di Venezia — Segante barbarie reneziane — Lealtà francese

### LIER O II

dal 1848 al 1862

#### CAPO I.

Chourie sentence — Sociene l'emigratione et il sussible venectione — Effata il prottafolio delle finanza — Sua disintervae — Missione Cibrario e Collegno presso Carlo Allecon in Portogollo — Li comonia politica del medioco — Ciurtere et importuna ad iprel lavoro — Circario giulistos da Bianchi-Gierini e dal Tomando — Trattor on Francia da lui concluto — Vente contro il Feoro celeviastico — 601 «Typiri Curvo» — Oberato e qui sirio — 601 «Typiri Curvo» — Oberato e qui

J35X

XEV

ospisii maurisiani a lui confidati - Eletto ministro delle finanze - Lettera d'Azeglio a lui diretta . . . . . . . . . . . . . . pag. 71

#### CAPO II.

Cibrario ministro della istruzione pubblica -Le confische viennesi e il Memorandum Cibrario - Alleanze per la guerra di Crimea promosse da Cibrario e da Cavour - Cibrario agli esteri - Sua nobile condutta contro Vienna e Toscana durante il congresso - Suo dispaecio contro due ollocuzimi pontificali - Proposta di scambio di due Ducati coi Principati danubiani - Neta Cibrario correlativa - Le sue istruzioni al Cavour ed al Villamarina

### CAPO III.

Congresso di Parini e dispacci Carour - Cibrario ed il trasporto dell'esercito di Crimea - Provocazioni di Carour - Cibrario si dimette .

### CAPO IV.

Il Cibrario eletto conte - Soccorre il vecchio Gazzera - Altre opere da lui pubblicate -Suo trattato d'Ala schiavità e del scrvaggio . 127

### LIBRO III

dal 1861 al 1870

### CAPO I.

Il Titano - Origini della repubblica di s. Marino - Combattuta indarno dalle città vicine -Allarga il proprio stato - Corrotta dai tempi

| arati — Occupata dall'Alleroni — L'un- virit la ritorna a liberd - Napolome tipetta — Si fa rifujio dei liberali — Ga- dil a t. Marino — Rasatto della cosa lilia - Cibrario logato della repubblica titato fra quetta e il regno italiano — Be- tita fa ir recati dal suo rappresentante — ario a t. Marino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kli a r. Marino — Rametto della cosa hika — Cibrario Depto della repubblica tiato fra questo e il repno italiano — Be- ita e li recai id al un rappresentante — ario a r. Marino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ttato fra questa e il regno italiano — lie- ità a li recati dat suo rappresentante — ario a s. Marino pag. 141  CAFO II.  te Cibrario e i beni mauriziani — Le norie serette del conte di Castagnetto — tricao restitusione dei codiei Italiani, ed nito comitato — Cibrario lo preside — ori del comitato — Inconsulte epoposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ili a lei recati dal un orappresentante — ario a s. Marino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cario a s. Marino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| te Cibrario e i beni mauriziani — Le<br>norie zecrete del conte di Castagnetto —<br>triaca restituzione dei codici italiani, ed<br>orito comitato — Cibrario lo presiede —<br>ori del comitato — Inconsulte opposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| norie secrete del conte di Castagnetto —<br>triaca restitusione dei codici italiani, ed<br>orito comitato — Cibrario lo presiede —<br>ori del comitato — Inconsulte opposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| triaca restituzione dei codici italiani, ed<br>osito comitato — Cibrario lo presiede —<br>ori del comitato — Inconsulte opposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| osito comitato — Cibrario lo presicde —<br>ori del comitato — Inconsulte opposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ministera - Nuora commissione nlaudente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| perato della prima — Oggetti riacquistati. » 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| operato acua prima — oggetti riacquistati. " 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAPO III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| z da giuoco — L'ordine dell'Annunciata — pubbliche biblioteche ed il Cibrario — La ttina ed il castello di Sermioue — Risposta Cibrario a, messoanio progle — L'impeditu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Cibrario alla Novalesa - Primo Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| so artistico, e grettezze ministeriali » 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAPO IV ED ULTIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| giorni di Luigi Cibrario — Sua morte —<br>sporto della salma — Sue rare doti —<br>phezza d'animo — Paulo Gorini — Ci-<br>io poeta, oratore, istorico, ministro — Fu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| li in s. Marino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| stins of it castello di Sermione — Lisposea Cheario al mesoggio reale » Lisposea Cheario alla Novalena — Primo Con- vo arristico, e gruttezze ministeriali .  CAPO IV ED ULTIMO. giorni di Livigi Cilvario — Sua morte — pueto della sulma — Sue rare doti — pueto della sulma — Sue rare |

# LETTERE ED ALTRI DOCUMENTI

### INEDITI

intercalati nel testo.

| 1774. Lettere del Paciaudi al Bodoni sullo<br>stato del Piemonte nel secolo xviii. pag. | 34        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1821. Brani della Relazione di Carlo Alberto                                            |           |
| scritta nel 1821 sulla rivolta pie-                                                     |           |
| montese di quell'anno                                                                   | 23 e seg. |
| <ul> <li>Lettera di Carlo Alberto al Barbania</li> </ul>                                | 26        |
| » Brani di altre sue lettere                                                            | 27 e seg. |
| 1825. Lettera di Prospero Balbo al Cibrario                                             |           |
| intorno allo storico Carlo Botta . >                                                    | 37        |
| 1826. Altra di Carlo Botta al Cibrario in-                                              |           |
| torno al Sismordi                                                                       | 39        |
| 1832. Brani di lettere di Carlo Alberto                                                 | 43 e seg. |
| 1835. Racconto autobiografico del Cibrario al                                           |           |
| . Sacchi                                                                                | 12        |
| 1842. Lettera del P. Marchi al P. Bresciani >                                           | 49        |
| 1847. Brani di lettere di Carlo Alberto                                                 | 52        |
| » Lettera Bianchi Giorini al Cibrario . »                                               | 82        |
| » » del Tommasco allo stesso »                                                          | 83        |
| 1848. Indirizzo del Circolo nazionale torinese                                          |           |
| al Cibrario, e risposta di quest'ultimo >                                               | 60        |
| » Lettera di Vincenzo Ricci al Cibrario. »                                              | 61        |
| 1848. Altra parimente politica, del senatore                                            |           |
| Giovannetti al Cibrario >                                                               | 62        |

|       | Lettera di Castelli allo stesso                          | pag. |     |
|-------|----------------------------------------------------------|------|-----|
| 1851  |                                                          | *    | 86  |
| 1852  | . Memoria autobiografica Cibrario                        | 39   | 94  |
| 1855  | Lettera di M. D' Azeglio allo stesso                     | 39   | 21  |
| 74    | » di Cavour per lo storico Gallenga                      | >    | 96  |
| 30    | * di al Cibrario                                         |      | 97  |
| 10    | Telegramma Dabormida                                     | 39   | 103 |
| 10    | Nota Cavour al Cibrario                                  |      | 106 |
| *     | Idem                                                     | *    | 107 |
| *     | Nota Cibrario all' Incaricato sardo nella                |      |     |
|       | Corte di Roma                                            |      | 108 |
|       | Lettera Cavour al Cibrario                               | *    | 110 |
| 1856  | . Telegramma Cibrario e Carour                           |      | 121 |
|       | Replica del Cavour a Cibrario                            |      | 122 |
|       | Idem della marchesa Masino Mombello                      |      | 65  |
|       | Lettera Cavour al Cibrario                               | *    | 116 |
|       | Idem                                                     | 30   | 117 |
| *     | Idem                                                     |      | 118 |
|       | Viglietti di re Vittorio Emanuele                        | >    | 73  |
|       | Lettera del prof. Gazzera ul Cibrario                    |      | 128 |
|       | Biglietto di Odone di Savoia al medesimo                 | 30   | 137 |
| 1860, | Lettera di Umberto di Savoia allo stess#                 |      | 138 |
| 30    | » del Cibrario all'autore                                | *    | 130 |
|       | <ul> <li>del conte di Castagnetto al Cibrario</li> </ul> | 39   | 164 |
| 1864. |                                                          | 30   | 184 |
|       | Lettera Melegari al Cibrario                             |      | 173 |
| 1867. |                                                          |      | 174 |
|       | » Idem                                                   |      | 169 |
| 39    | Dichiarazione Cibrario e Bonaini                         | *    | 171 |
| 1868. | Lettera Aleardi e Gar                                    |      | 200 |
| 1869. | Viglietto Minghetti al Cibrario                          |      | 185 |
| *     | Lettera di un Ministro allo stesso                       |      | 187 |
| 1870  | » del Cibrario all'autore                                |      | 191 |

SEC.

53%

300

REV

# DOCUMENTI

### 1839.

| I. | Inedita Relazione di Carlo Alberto, sulla<br>rivolta piemontese del 1821pag. 217 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| H. | Traduzione della stessa 225                                                      |
| H. | Due note istoriche lasciate da Carlo Alberto,                                    |
|    | i. Influenze della Francia sulla rivolta                                         |
|    | piemontese. 2. Come Carlo Alberto ritrovasse il Pic-                             |
|    | monte nell'assumerne la corona 233                                               |
|    | 1848.                                                                            |
| v. | Lettere Aleardi e Gar al presidente della                                        |
|    | Devolting to Provide control of the col                                          |

- Repubblica di Venezia come suoi legati presso quella di Francia in Parigi. Dal 2 giugno al 17 agosto
  - V. Au ohef du pouvoir exécutif et au Ministre des affaires étrangères de la Republique Française. Protesta Aleardi, Gar, Guerrieri, Carcano, Trivulzio, Verdi, Frapolli, De Filippi ece, Purigi 8 agosto.

| VI. Trasmissione del possesso di Venezia nei<br>Commissari del Re                                                                                                                                                                                                                                                       | pag. 250 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VII. Processo verbale della seduta dei Commis-<br>sari e dei Membri della Consulta Veneta,<br>Venezia 1º agosto                                                                                                                                                                                                         | » 255    |
| VIII. Rapporto del conte Cibrario al Ministero,<br>sulla Commissione straordinaria soste-<br>nuta a Venezia. Torino 26 agosto                                                                                                                                                                                           | » - 257  |
| 1853.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| IX. Memorandem du Cabinet de Turin sur le<br>confit qui évat élecé entre le Pédmont et<br>L'Autriche, à propos du séquente ents<br>par extre devuière l'aissance sur les tiens<br>de émigré Lombarti-Visitien, évet écruss<br>citogens Surles, après avoir obtens du<br>Gouvernement Lapérial leur émigration<br>légale | » 268    |
| 1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| X. Déclaration de la guerre à la Russie, ré-<br>digé par L. Cibrario, Ministre de l'In-<br>struction Publique, signé Cacour. Turin,<br>4 mars 1855.                                                                                                                                                                     | » 277    |
| Xl. Note Cibrario à M. Villamarina Amb. à<br>Paris. Turin 30 juin                                                                                                                                                                                                                                                       | » 280    |
| XII. Idem au Duc de Grammont, Ministre de<br>France                                                                                                                                                                                                                                                                     | × 281    |
| XIII. Idem à M. Cantono à Vienne. Tarin,<br>28 octobre                                                                                                                                                                                                                                                                  | » 281    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

## 1561-62.

XXIII. Lettere Cibrario alla Repubblica di s. Marino e suo dispaccio al marchese Ricasoli pag. 301

# 1864.

XXIV. MEMORANDUM Cibrario sulla dotazione del-TOrdine dei ss. Maurizio e Lazzaro .







